



# PRIMA DIŒCESANA S Y N O D U S

QUAM

## D. MERCURIALIS PRATI

ORDINIS S, BENEDICTI CONGREGATIONIS VALLISUMBROSÆ

Dei , & Apoftolicæ Sedis Gratia

FOROLIVIENSIS ECCLESIÆ EPISCOPUS

Sanctiffoni Patris, ac D. N. Pii Papa VI. Pralatus Domefticus & Solio Pontificio Assiftens

#### IN SUA CATHEDRALI ECCLESIA CELEBRAVIT

VI., V., & IV. Kal. Maij Anno MDCCXCII.







#### FAVENTIÆ MDCCXCIII.

Ex Typographia LUDOVICI GENESTRI Superiorum assensu.



# INDICTIO

PRIMÆ DIŒCESANÆ SYNODI

# D. MERCURIALIS PRATI

Ordinis S. Benediëli Congregationis Vallifumbrose, Dei, & Appflolice Sedis Gratia Episcopus Foroliviensis, SSmi D. N. Pii Papa VI. Pralatus Domesticus, & Pontificio Solio assistens.



A D Pastoralis muneris Officium pertinet Synodum Diœcesanam convocare, Nosque multo ab hinc tempore de hac necessitate edocti consilium cepimus de tanto negocio aggrediendo. Nunc, Deo dante, Synodalem hunc primum Conventum in Nostra Cathedrali Ecclesia celebrandum indicimus die 25. Septembris a 2 hujus

hujus anni, quæ erit Dom. IV. ejusdem mensis, &

XV. post Pentecosten.

Omnes igitur monemus, qui de jure, vel confuetudine tenentur Synodo interesse, ut eo die adveniente, I piscopium Nostrum veste talari, & superpelliceo mundo, cum bireto, vel proprii Ordinis habicu indutt conveniant, sub S. Obedientiæ præcepto, pœnis canonicis, aliifque arbitrio Nostro contra inobedientes infligendis. Illos tantumodo abesse tolerabimus, quos vel necessitas, vel legitimum aliquod impedimentum a Nobis, vel Vicario nostro Gen. adprobandum detinebit. Nemo præterea alium suo loco sufficiat, sed unusquisque per se interesse teneatur. Sicuti vero Sancta sancte tractanda sunt, sordes a propria conscientia sedulo expungentes ad Sacram Synaxim de manibus nostris in solemni Missa eadem die fuscipiendam, vel Divina Mysteria celebranda, omnes rite fint parati.

Encyclicas Vicariis Foraneis Nostræ Diœcesis jam dari justimus, ut auditis Parochis, ea inter se conserant, quæ vel sunt animadversione digna, vel abusu in Gregem Dominicum irrepsere, utque ea ad Nos statuto tempore perferre debeant, quod & factum novimus. Nunc eos iterum hortamur, ut Indicem Fcclessasticum omnium in propria eorum Congregatione degentium ad Nos, vel Vicarium Gen mittant, cui adnexus sit titulus Benesscii ab unoquoque possessi;

(fi illud obtineat).

Animarum Curatores, antequam propriam Paræciam deserant, ut huc conveniant, Sacerdotes a Nobis ad Confessiones habendas adprobatos, curent eorum Paræciæ præssiciendos a Vic. For., quibus a Nobis

bis hæc facultas confertur. Nomina vero eorum, qui vices Parochi fubibunt, Nobis, vei Vic, N. Gen. per quindecim dies ante Synodi coactionem mittantur, ut adprobatio Noftra accedat.

Quisquis ex Beneficiatis Inventarium tam Bonorum, quam Suppellectilium nondum dederit, illud, antequam ad Synodum conveniat, omnimode exhibeat,

fub poenis alras latis.

Tempore Synodi procul fint jurgia, contentiones, & dissidia. Unusquisque ster in suo gradu, nec alius aliena jura pervadat. Nulli autem volumus præjudicium aliquod insern ratione loci, vel præeminentiæ tam in

incessu, quam sedendo.

Cum autem omnis Gratia de sursum veniat a Patre luminum, enixe Deum exoremus, ut mentibus noftris Spiritum S. fuum infundat, qui lumine claritatis lux nos regat, sentus nostros aperiat, ut ea qux decent . & ad Populi falutem firmandam . ad errores depellendos, & virtutes comparandas apprime conveniunt, ftatuentes, debitus Deo honor tribuatur, Ecclesiæ decori prospiciatur, vitia curentur, & bona opera augeantur. Omnia Orationibus, & Obsecrationibus impetrentur. Volumus ergo, ut a prima die Septembris usque ad finem Synodi, addatur in Missis singulis Collecta de Spir. S. Insuper in Ecclesia Cathedrali, in Parochialibus, & Monialium in quolibet die Dominico ejusdem mensis post Missam conventualem, præcipimus decantari Litanias majores, cum fuis precibus. Item femel tantum Missam de Spir S a Capitulo, & Parochis, statuta die ipfis benevifa, in qua, & SSmum Fuchariftiæ Sacramentum publicæ Fidelium venerationi exponatur, ut quorum communis est causa, communis etiam sit deprecatio.

Illis vero Christisidelibus, qui Litaniis prædictis, & Missa intervenerint, nec non ante SSinum Christi Corpus devote oraverint, pro felici Synodi absolutione, quoties id præstabunt, quadraginta dies de vera Indulgentia in forma Ecclesiæ consueta in Domino elargimur.

Statim ac præsentes Ecclesiæ Nostræ Cathedralis foribus affixæ erunt, & in Sacristiis Ecclesiarum Parochialium Diœcesis, volumus eas omnes afficere, ac si essent singulis personaliter intimatæ.

Dabamus ex Nostro Episcopio Foroliviensi die 30. Julii 1791.

#### M. EPISCOPUS FOROLIVIEN.

Vincentius Milani Not. Epifc, in Civil.

#### Die 4. Augusti 1791.

Prefere Edition afficient fait ad outous bujus Eclefic Cathedralis ac Abbatialis, & Parochialis Ecclefic S. Mercurialis per Petrum Archetis Currover bujus Curiae Epsfoyalis; nec non missim fait omnibus Parochis bujus Civitatis, & Direccfis.

Ita est Vincentius Milans Nu. Epsfc. in Civil. rogat &c.

Cum Illmus, & Rous Episcopus propter adversam valetudinem coactus fuisset suppendere Synodi celebrationem, ca pestea mediantibus editalibus Litteris expeditis, & asfixis de more &c. die 10. Aprilis currentis Auni 1791. indista fuit pro die 26. eigstem Mensi.

Ita eft Vincentius Milani Not. Epifc. in Civil.

# ORATIO

HABITA AB ILLUSTRISSIMO, ET REVERENDISSIMO

## DOMINO EPISCOPO

IN PRIMA SYNODALI ACTIONE

VI. Kal. Maii.



Um in ea vel rerum asperirate, vel temporum malitia, Venerabiles Fratres, Dilecti Filli, occulto Dei judicio, ne dicam apertissima punientis animadversione versemur, in qua libere, & irreligiose male sentiendo, pessime agendo, pro sua quisque libidiae philosophatur, non dubitamus plurimorum sermone in vulgus emanasse, aque percrebuisse injuriosam quidem, non novam tamen, calumniam Sacre, huic Synedo inustam, quæ in omnes sere Ecclesiassicos Conventus diseminari consuevit.

Non enim desunt, qui peritiam Legum, Morumque Sacrorum usurpantes, aut studium etiam erga Nostri Ordinis dignitatem præseferentes vane, nisi etiam perniciose, nos hue convenisse arbitrentur, idque apud imperitos speciosis comprobent argumentis. An vero conclamant, Ecclesia universa, atque adeo hac ipsa Foroliviensis, tum ad Fidei normani, tum ad Cleri Disciplinam, tum ad Populi mores informandos quidquam defiderat, cui per Summorum Pontificum Constitutiones, per Conciliorum Decreta, per ipsas demum Prædecessorum Synodicas Sanctiones, jam multo ante consultum non fuerit? aut allquid nunc demum tam reconditum proferetur, quod non olim fuerit, & felicissime excogitatum, & opportunissime constitutum? Injuriosum sane antiquis Legibus, earumque Latoribus videtur quidquid lissem de rebus sanciri præsumitur. Nisi vero etiam superbi, & infolentis hominis habeatur tot celebrium fanctitate, zelo, doctrinaque Prædecessorum laudem in quasdam veluti oblivionis tenebras conari detru-

detrudere. Nonne fatius effet, sudbunt alii, veteres afferere Leges, quam novas rursus, citoque negligendas perfringendaique proferre? Sunt demum qui prudentiores sibi visi urgent flagitando, quid randem utilitatis novæ Synodi pariant? Anceps nempe commodum, Legum ceteroquin fanctarum perniciofam incostantiam, opportunum denique tempus, quo Ecclesiæ hostes, etiam ætate hac nostra in ipsa Italia, fædissime abusi, doctrinam maculaverunt, vetustamque Disciplinam, ac Libertatem Ecclefiasticam, tum maxime, cum ore pleno se revocaturos prædicarent, profanis hominibus contaminandam tradiderunt.

Hi profecto detractores habentes speciem quidem pietatis, virtutem autem ejus abnegantes (a), si in viros Disciplinæ Ecclesiastice peritos offendant, statim suo ipsi ore judicium suz proferunt temeritatis. Ostendunt enim se nostrarum rerum ignarissimos, vocibus, sententiisque speciosis utendo, quarum nihil præter inanem sonitum perceperunt. Verum quoniam, affirmante Apostolo, debitores sumus fapientibus, & insipientibus (b) consilii Nostri rationem antea explicabimus, quo facilius, atque libentius, quæ a vobis exoptamus, corde magno, & animo volenti tum suscipiatis, tum absolutissime perficiatis.

Ego vero fateor permultos extitisse viros Sanctitatis, Pietatis, Divinique Cultus studio celeberrimos, qui Ecclesiam Legibus, Institutis, Monitis, Moribufque præclarissimis in singulas ætates ita illustrarunt, ornaruntque, ut omnia hac in re farta tecta effe videantur. Unde vix esse aliquid dixeris, quod ad illorum solertiam, prudentiam, sapientiamque per Successores adjici posse judicetur. Atqui si de ceteris Ecclesiis facile nunc patiar silere, Foroliviensem hanc Nostram minime sentio prætermittendam, in cujus commodum tam multa per Sapientissimos Prædecessores Diœcesanis in Synodis sunt constituta, ut ab eorum solertia æquiparanda, tenuitas hæc Nostra, atque infirmitas remotissime semper absutura videatur. Horum præclara inventa, si temporum injuria ab hominum quodammodo memoria exciderunt,

<sup>(</sup>a) 2. ad Tim. cap. 3. 5. (b) ad Rom. 1. 14.

runt, viget tamen, meritoque plures in annos vigebit Synodus noviffime celebrata ab immortalis memoria: Prædecessore Francisco Piazza, qui saluberrimis Sanctionibus suis ea, quæ reperit jam utiliter excogitata, ac fancita, novit longo studio ac labore comptehendere. Hæc omnia, inquam, male feriatis hominibus, etiam non postulati, ultro libentesque fatemur. Quid ergo? Nonne in dies nova semper emergunt, quæ Pastorum vigilantiam excitent, nunc ut veterum Legum sensum definiant, nunc ut eas usibus, locis, hominibus, hic circumscribentes, illic ampliantes accommodent, nunc denique ut, si quid pravum hominum malitia cuderit, vel Gregis nova necessitas postulaverit, novis etiam Decretis hoc invehant, illud severa comminatione proscribant? Quoties, ( quæ humanæ imbecillitatis conditio est) revocanda prisca Cleri Sanctimonia, comprimenda nascentium germina vitiorum, laudabiles corroborandæ consuetudines, Dei cultus, si qua neglectus, instaurandus, denique ut Ecclesiasticus Ordo, vel ornamenta Dignitatis, vel præsidia stabilitatis suæ sarta tecta tueatur, plurima, quæ aut tepentibus hominibus, aut temporis ictibus dilapsa fluxerunt, novis severisque Legibus vincienda sunt? Enim vero Fides Catholica una, fixa, immutabilisque est, quippe que ab uno Deo profecta, apud quem non est transmutatio, nec vicissitudinis obumbratio (c) ea nec temporum varietatibus, nec hominum opinionibus, nec impiorum fubjicitur commutationibus. Attamen ubl hæreticorum impieras, annis procedentibus alicui Mysterio tenebras sparfura debacchata est, novo eam Ecclesia anathemate consodit, novas identidem proposuit Declarationes, quæ Fidem suam clariori in lumine collocatet. Mores sane, Disciplinamque prætermitto universam. quæ semper usui, tempori, hominibus imperiisque non tam pro necessitate, quam opportunitate per S. Canones accommodata fuit.

Una tantum consuetudo in Ecclessa Catholica tot inter tempestates firma, immoraque semper suit, Fidelium quodammodo Tessema, ac Noram constituens, ut scilicer ab Apostolica Romana Cathedra veritatis zetenze Magistra, tum Fidei Przecepta, tum morum

nor-

<sup>(</sup>c) Jac. 1. 17.

norma religiose desumeretur. Fundamentum unum illa est, extra quod qualibet fabrica, fi consurgit, infirma est, exorbitatque (d) Arca novi Testamenti, extra quam veluti ex illa veteris Noe, nullibi salus,

certissimum semper occurret naufragium.

Nihil igitur in Ecclesia novarum Legum vetat promulgationem. Quid quod etiam folemni præcepto Epifcopis iterata Synodorum collectio follicite demandatur? Tridentini profecto Patres (e) fingulis quibusque annis Diocesanos Conventus celebrari, & vehementer optarunt, & Lege fanciverunt. Neque hoc tum primum ab ipsis excogitatum. Noverant enim jam inde a priscis temporibus (f) Concilia Provincialia, & Diœcesana bis in anno suisse celebrata, Noverant Concilium Nicanum II., faculo VIII. vertente, ita veterem hanc Disciplinam temperasse, ut semel in anno, & Provincialia, & Dicecesana Concilia cogerentur. Noverant Innocentium III., saculo XIII. ineunte Nicana Sanctioni adharentem, statuisse semel in anno Provinciales, & Diœcesanas Synodos esse cogendas. Hæc ergo cum Tridentini Patres præ oculis haberent, antiquum præceptum de Synodo Diccesana semel in anno habenda Episcopis renovandum censuerunt, mitius quam antea præceptum Metropolitanis imponentes de Synodo Provinciali quolibet triennio celebranda. An vero credibile est prudentissimos Patres putavisse singulis annis omnes Diœceses novis Constitutionibus indigere? Minime vero. Quid igitur Decretum persuasit? Ea videlicet ratio, quam Nos ab illis edocti in vobis cogendis ante oculos proponebamus.

Videri nihilominus alicui potest, Episcopos aliter potuisse necesfitatibus fuarum Ecclesiarum consulere, privatis scilicet commonitionibus utendo; fed quoniam vis unita fortior, quoniamque atate hac nostra hominum prava dogmata interserentium, & numerus, & malitia præter-modum excessit, necessitas postulare videtur, ut secundi Ordinis Pastores una simul in Domino congregati, & vocem Episcopi audiant, & ipsos videat, audiatque Antistes, ab ipsisque coram re-

feren-

<sup>(</sup>d) S. Hormisda Ep. ad Posses. Episc. ( e ) Seff. 14. c. 2. de Ref

<sup>(</sup>f) Ben. XIV. de Syn. Diac. Lilb. 1. c. 6.

ferentibus Diecesis incommoda accipiat, atque ipsi vicissim tum remedia opportune adhibenda, tum Pastoralis Charitatis argumenta recipiant, quibus omnibus, ecclefiastica veluti unitate confirmata, acies quædam validissima instruatur, quæ vitiorum teterrimas munitiones audeat expugnare. Omnes itaque fimul ascendamus ex adverso, opponamus murum pro domo Ifrael. Per nos enim alenda spirituali cibo Populorum Fides, conculcandæ humanæ sapientiæ opiniones, consutanda impiorum fophifmata; fulciendus Divinus cultus, fi qua violatus; afferenda ecclesiastica Disciplina, quam funditus conantur convellere; dissolvenda impie sentientium Philosophorum occulta quædam conjuratio, quæ diligentiffima cura undique collegit, quidquid umquam erroris per singulos Antesignanos, vel ad Fidem labefactandam, vel ad mores corumpendos repertum, prolatumque fuit. Uno verbo, ea ipsa utamur ratione, ut nos Catholicæ Romanæ Ecclesiæ filios obfequentissimos exhibeamus, quibus ipsi ad desectionem concitandam abusi funt.

Hæc pro virili parte a Nobis curanda esse, magis magisque cognovimus, absoluta demum secunda totius Diœcesis lustratione. In ea quidem perspeximus summa cordis Nostri exultatione plurimorum in veritate disseminanda solertiam, Divini Cultus curam præcipuam, morumque gravitatem, quæ Fidelibus esset exemplo in verbo, in conversatione, in charitate, in fide, in castitate. Pastores denique invenimus vere bonos, Ecclesia Ministros vere inconfusibiles. At cum non omnes in tam magna hominum infirmitare invenerimus iifdem virtutibus præditos, iisdemque laudibus dignos, propterea ut etiam de. biliores, Deo adjuvante, proficiant, fortiorum exempla imitentur, & quidquid pravum, atque distortum in semetipsis repererint, corrigatur omnino, ac tollatur, ad Synodales Constitutiones censuimus deveniendum, in quibus conficiendis absit, ut supra cæteros Antecesfores extollamur, ut eis gloriam fuam ullo modo præreptam velimus; quinimo in omnium vestrum conspectu profitemur, nihil Nos in Nostra Synodo proferre decrevisse, quod eorum Legibus non innitatur, quas vel declarantes, vel novis ufibus accommodantes, in pristinam dignitatem, integritatemque restituendas curabimus.

Dum hæc omnia in animo volveremus, & in iis mentem, cogitationemque defixam haberemus, currenti jam voluntati stimulos addidit, studiumque concitavit Venerabilis exemplum Metropolita, & Compastoris Nostri Antonii Codronchii Ravennatis Ecclesia Antistitis, qui nihil veritus hæc ipfa, quæ in Sacros Conventus inepte coniiciuntur, licet Ecclesia illa tot nominibus præclarissima tum antiquis, tum recentioribus uteretur Synodicis Constitutionibus, tamen secundum datam fibi a Deo sapientiam, Clerum suum contraxit, aseque Leges protulit, quæ admirationem ab omnibus, gratulationem, ac laudem a Pontifice Maximo Pio VI. jure meruerunt referre, qui post lectam Archiepiscopi Diœcesanam Synodum, ceteris, qui opus confimile aggrederentur, eam pro norma proponere non dubitavit (g), cum plenissimum, inquir, inventuri sint promptuarium omnia accurate complectens, quæ ad Clerum apprime instruendum, & perverfa dogmata eliminanda, Populique mores reformandos funt accommodatiffima.

Consilii Nostri explicata ratione, os Nostrum patet ad vos, Venerabiles Fratres, Dilecti Filii, cor Nostrum dilatatum est (b) Videte qua vocatione vocati estis, ut in ea digne ambuletis. Quot malis, trbinibusque quibusdam in Regionibus Ecclesia Mater afflictetur, quanto gladio feriatur, quibus persecutionibus Christianus Popu-Ius intereat. (i) probe jam nostis. Quæ vero ubique impendeant, haud disficili conjectura potestis prospicere. Alicubi quædam Atheorum Natio omues Reipublica Ordines invadens, ut nullum esse Deum desuper commentata erat, ita neminem in se regnantem pati velle demonstrat . Itaque Arcem Sion, firmissimam Ecclesiæ Petrtam Romanam Fidem validissime oppugnant, apprehenderunt munitiones expulerunt Duces fortissimos, Fideique propugnatores, Evangelica Confilia tamquam stultorum deliramenta proscripserunt, Templa sanctisfimis Religionibus consecrata, vel diruerunt, vel impiissima superstitione polluerunt, universas deinceps nulla potestate, nulloque metu va-

<sup>(</sup> g ) Litteris ad Archiep. datis 23. Jul. 1791.

<sup>(</sup>h) 2. ad Cor. 6. 11.

<sup>(</sup>i) S. Greg. hom. de Cur. paft.

vastant Civitates: uno verbo, impiorum dominatio Plebis Christi miferabilis subversio est. Liceat enim mihi incidentia nunc mala verbis iis deplorare, quibus Divus Bernardus sua Patrize impendentibus suinis tanto ante illacrymatus est (I) Alibi vero Religionis sundamenta per cuniculos convellere adnixi, argenteros, & illimes credendi sontes corrumpentes, consecratas tot seculorum consensi Traditiones labesactantes, scandalizarum plurimos in Lege, lupique rapaces, proh dolot! Pastorum veste personati, laqueus ruinæ sacti Populo Dei, universum Gregem vel mactant, vel inaudita prævaricatione disperdunt.

Eja agite; tantæ Matris contritioni succurrie; et om nala vestrame mommserationem permovant. Nolite pati pretiosium Christi Sanguinem imporum malitia, qua inutilem reddi, qua impudentissime conculcari. Nondum quidem in hoc discrimen vocati estis, quo multi Fratrum Nostrorum illie pertentantur, quorum animi sirmitas, bonorum publicatione, notis infamiae, exilii, mortisque comminatione, virgis denique (m) sudibus, lapidibus, ac ferro crudelissime oppugnatur. Sed quoniam ad servitutem Dei accessistis, maturius Animam præparate. Quis seti, an cum alibi servos suos tentaverir Dominus, huc sidem vestram ad tentationem præparate. Quis seti, an cum alibi servos suos tentaverir Dominus, huc sidem vestram periclitaturus accedat? Quis seti an prius fortissimos quosque ideo cribraverir, ut eorum Fidei constantia nobis exemplo, & adjumento simili in certamine sucunstituta sit? Ut ut vero res habitura est, non prorsus extra teli jastum constituti simus. Septi etiam ubique putida tabes, & quo latius, quoque inimicus est interius, eo pene malum desperatius (n).

Permulti infra mediocritatem ingenio præditi, celebritatem nominis in pravarum opinionum promulgationem contulerunt. Hinc corruptifimi libri, tum ex Regionibus exteris advecti, tum Nostro in solo procus, undique disseminantur, qui vel splendidis Auctorum nominis extolluntur, vel dissertissimis eloquentia præstigiis conspersi, Fidei morumque corruptione eo facilius Populos inficiunt, quo pauciores sunt qui, ne ab impiorum fallacia irretiantur, certa ab incertis, tutta a pericus describes de la conservación de la conservac

<sup>(1)</sup> de Conv. S. Pauli ferm. 1.

<sup>(</sup> n ) S. Bernar. ferm. 33.

lofis possint fecernere. Hinc Sacramentorum frequens usus callida vel Religionis, vel abusto calumnia minuitur: hinc Populum viciis circumfeprum, Patrum fuorum Religione, & Fide tamquam indifferenti spectulo assenti pectuale assentia assentia assentia sacramenta assentia concionibus, ab omni denique cristiano cultu cernimus abhorrere. In tanta rerum perturbatione, cum non minor calamitas Populo Nostro impendere vereamur ea, qua Fratres Nostri permuntur, minime usque co erimus desides, ut non mature a Greec Nostro deceptionem tecterimam propulemus.

Verum qua ratione tot malis medebimur? Si Salvatoris Nostri exemplo prius faciamus, deinde facienda Populos doceamus; fi quæ hic verbis fancimus, reipfa in nostris Ecclesiis præstemus. Nostis profecto Sacerdotes nunc Medicos, nunc Patres, nunc Pastores, nunc Apostolos Ecclesiæ nominari: Aliquando eriam Fidelium Redemptores, Salvatores, terrenos denique Deos. (o) Atqui tot diversa Muneris nostri Officia nec recte, nec digne, nec nostra, nec Populorum optata utilitate præstabimus, nisi prius ea probe callentes, ea ipsi antea perficiamus, quibus contra impendentes, irruentesque calamitates conflantiam nostram augere, nosque veluti munitionibus sortissimis circumsepire curemus. Ordo quippe est, ajebat Gregorius Nazianzenus, ordo quippe naturalis est, prius purgari, deinde purgare; a Sapientia inffitui, atque propria demum Sapientia alios instruere; lux fieri; & alios illuminare; ad Deum appropinquare, & alios ita deducere, Santificari, & postea sanctificare (p) Salus enim subditorum integritas est Præfidentium. (q)

Suscipite etgo quæ proserimus Statuta ea charitate, observantia, docilitate, quam erga Antistites suos Forolivienses de se prædicari semper voluerunt, atque operibas comprobate, exteras etiam Nationes singularem hanc Nostræ Civitati laudem jure ac merito contusis se. Verum Natio justorum, inquit Ecclesiasticus, obedientia, & dielectio (r) Suscipite, iterum dicam, summa animorum consensone neque

<sup>(0)</sup> Hier. ad Chor. 2. de Ecel. hier. c. 2., 5. Clem. Conflit. Apoft. c. 2. 26. Hier. in Add. 27. S. Chryf. de Sacer. lib., 3. c. 5., & 9. (p) Orat. 1. n. 22.

<sup>(</sup>q) Trid. Seff 6. de Ref. c. L.

<sup>(</sup>r) Ecc. cap. 3.

neque Aoditores obliviosi facti, sed sactores operis (1) pro suo quisque modulo sacrarum Legum fructum, & sibi percipiar, & a e de rivando, in sidelem Populum longe, lateque distinudar. Nihil prosecto erit asperum, nihil odiosum, nihil severum, quod a Nostra lenitate summopere abhorret, nihil quod non facillimum volentibus, nihil denique, quod quoquo versus pastorali mansuetudine, & charitate temperatum esse non videatur.

Quod si aliquis abusus irrepserit, ad quem eliminandum, radictusque rollendum, Sacerdotalis Constantia adhibenda postularetur, noa ita demisse, de vestræ fervere Pietatis fentimus, ut jugum Christi vobis semper non suave visum iri putemus, ut non potius vos adjutores Nostros ad Divinam Gloriam proferendam suturos este considamus.

Quapropter Judicium Patris audite Filii, & sie facite, ut salvi sitis (1): Vos primum alloquimur, Venerabiles Fratres, vos adhortatmur, affectione potius, quam potestate. Vos inquam, quos tamquam pracipuos Adjutores, & Consiliarios Nostros, paterna in Domino benevolentia observamus, & colimus pro Dignitate qua praxsulgetis, ita Ordinis vestri munere sungimini, ut a vobis tamquam a Ducibus, & Magistris, ceteri quoque de Clero gravitatem, modestiam, pietatem, Divinique Cultus ediscant diligentiam. Recogitate isdeo vos abomni Clero segregari, ideo tamquam munus Deo specialiter sieri, ut commendandam prac ceteris regulam teneatis (11) ut ex vobis ceteri sumant, quod recte imitentur.

Vos vero Animarum Pastores in difficillimam sollicitudinis Nofree partem advocati in tanta pravitate, & improbitate temporum,
ita vos gerite, ut nullum, si seri potest, e tot malorum vitiorumque colluvione Populus vester capiat detrimentum: pecoris enim jaètura summa est Pastoris ignominia (x). Plantate Fidem bonosque
mores in Pueris: rigate in Adolescentibus: obsecrate Senes: increpa-

- -274

<sup>( 1 )</sup> Jac. 1. 25.

<sup>(</sup> t ) Eccl. c. s.

<sup>(</sup>u) Petr. Dam. Ep. 3. cap. 3.

te contumaces: ferte curam in omnibus, dati enim estis indoctis Doctores, Consolatores Pauperum, solatium oppressorum, Patres Orphanorum, Desensores Viduarum, omnibus denique debitores (z) Forma denique Gregis estecti ex animo, veritatem, quam prædicatis, sanctorum operum exemplo consirmandam curate. Cujus enim vita despicitur, quid restar, nisi ut ejus predicatio contemnatur? (y)

Vos denique quotquot estis vocati in sortem Domini, quam nacti estis vite professionem, religiosa pietare custodientes, proficite, ut abundetis magis: Justorum enim semita, quasi lux splendens procedit, & crescit usque ad persectum diem (\*) Tenete disciplinam (\*\*) nec dimittatis eam, quia ipsa est vita vestra, quam morum gravita-et, sermonum verecundia, habitu incessique modesto preferences, immarcescibilem hereditatem comparabitis, quam dabit servis suis sidelibus justus Juste Justes Christus, cui est honor, & glorla in secula seculorum. Amen.

IN-

<sup>(</sup>z) Petrus Blef. de Infl.

<sup>(</sup> y ) S. Ambr. de Difeip. fee. Lib. 8. (\*) Prov. 4. 18.

<sup>( \* \* )</sup> Ibid. 19.

# INDEX

CAPUT Primum . DE Fide, & Fidei professione . 1. Secundum. De Sacramentis, & de Baptismo. 5. Tertium. De Sacramento Confirmationis. 8. Quartum. De Sanctissimo Euchariftiæ Sacramento. 9. Quintum. De Sacrificio Mille. 14. Sextum. De Sacramento Panitentia. 18. Septimum. De graviorum criminum Reservatione. 21. Octavum. De Sacramento Extrema Unctionis. 23. Nonum. De Sacramento Ordinis. 25. Decimum. De Sacramento Matrimonii. 26. Undecimum. De vita, & bonestate Clericorum. 29. Duodecimum. De Capitulo. 32. Decimum tertium . De Parochis . 33. Decimum quartum. De facrofanclis Ecclefus, & Altaribus, deque corum juribus. 37. Decimum quintum. De dierum Festorum observatione. 29. Decimum fextum. De Sacris Jejuniis. 40. Decimum septimum . De Verbi Dei pradicatione . 42. Decimum octavum. De Taxa Funerum, de Exequiis, & Sepulturis 44. Decimum nonum. De Processionibus. 46. Vigefimum. De Sanctimonialibus. 47. Vigesimum primum. De Fraternitatibus Laicor., & de Locis Piis. 51. Vigefimum fecundum. De Monte Pietatis, Hospitalibus, Nosocomio, & Societate Charitatis . 53. Vigesimum tertium. De Domibus Puerorum, & Puellarum. 55. Vigesimum quartum. De Uluris, & Contractihus illicitis. 57.

Vigefimum fextum. De Blasphemiis, Hareticis, & de harest suspestiis 61. Vigesimum septimum. De Saeris Collationibus. 63. Vigesimum octavum. De Vicariis forancis. 64. Vigesimum nonum. De Synodalibus Constitutionibus. 65. Trigesimum. De Judiciis, & Toro Epstopali. 66.

Vigefimum quintum. De Librorum impressione. 60.

IN-

## INDEX APPENDICIS.

#### Ad Caput I. De Fide .

Num. I. Jormula Professionis Fidei, 79.
Formula Juramenti pro provisis Benef. Ecclesiasi. 81.
Formula Juramenti pro provisis vigore electionis Ge. ibid.
Formula Juramenti Examinator. Synod. 82.
Formula Juramenti Fundatorum. ibid.

Ad Cap. II. De Baptismo. Num. II. Indulgenze per li Confratelli della Dottr. Crissiana. 82.

Ad Cap. III. De Sacram. Confirma. Num. III. Editto per la Crefima. 86.

Ad Cap. IV. De Sha Euchar. Num. IV. Indulgenze per i Fedeli, che accompagnano il SSino Viatico, e la Processione d'Ogni mese. 28.

Ad Cap. V. De Sacrificio Missa. Num. V. Notificazione per la celebrazione delle Messe. 90.

Ad Cap. VI. De Sacram. Panitentia.

Num. VI. Monitum ad Parochos pro recursu ad Sacr. Panitentiariam. 93. Num. VII. Constit. Greg. XV. contra Solicitant. 95. Constit. Ben. XIV. contra Solicitant. 97.

Declaratio ejufd. Conflit. 99.

Conslit. Ben. XIV. contra exquirentes a Panitent. nomen complicium 100. Conslit. Ben. XIV. consirmativa. 101.

Istruzione per le Denunzie. 103. Istruzione per delegare a ricever le Denunzie. 104. Metodo di ricever le Denunzie. ibid.

Metodo di ricever le Denunzie. ibid. Circolare della S. C. de' Vescovi. 108.

Decretum Clem. Pp. X. pro Conf. Regularibus . ibid.

Circolare della S. C. del S. Off. riguardo a' Confessori giovani. 110. Altra Circolare per gl' Esorcisti. ibid.

Decret. S. C. Indulg. 111. Aliud Decret. ejufd. Congreg. ibid. Aliud Decret. ejufd. Congreg. 112.

ecret. ejuja. Congreg. 113.

Ad Cap. IX. De Sacram. Ordinis!

Num. VIII. Elenco dei Requifiti per gli Ordinandi, 113.

Ad Cap. X. De Sacram. Matrim. Inflructio S. C. Universal. Inquis. pro examine Test. in Matrim. 115.

Ad Cap. XI- De Vita , & honest. Clericor.

Num. IX. Particula Edicti Secret. Stat. 119. X. Monita D. Caroli pro Clero. 120.

Ad Cap. XII. De Capitulo:

Num, XI. Monita D. Caroli pro Capit., & Canon. 122.

Ad Cap. XIII. De Parochis.

Num. XII. Catalogo degl' Arcipreti, e delle Congregazioni della Diocefi. \$24.
Particula Constit. Ben. XIV. de celebr. Missa pro Populo. 125.

Num. XIII. Responsa S. C. Concilii quoad Residentiam Parochor. 127. Metodo di sar gl' Inventari. ibid.

Iftrugioni , e Regole per i Teftamenti . 135.

Ad Cap. XIV. De Eccles . O Altarib. Num, XIV. Editto per l'Oservança delle Fesse, e del rispetto alle Chiese. 142: XV. Regole per si suono delle Campane. 147.

Ad Cap. XV. De Observat. dier. Festor.

Num. XVI. Notificagione per l'offervança delle Fefte. 149.

Ad Cap. XVIII. De Taxa funerum .

Num. XVII. Tassa de' Funerali. 150. Num. XVIII. Regole da osservarsi &c. per l' Esequie. 153. Num. XIX. Altri Ordini per i Funerali. 155.

Ad Cap. XX. De Sanstimonialibus; Num, XX. Lettera della S. C. sopra le Monache. 158.

Ad Cap. XXI. De Fraternitatibus Laic.

Num, XXI. Lettera della S. C. de' V., e R. per le Offerte, e Delibere de' Beni 159;

In Nomine Sanctissimæ, & Individuæ Trinitatis Patris, & Filii, & Spiritus Sancti. Amen.

NOS

## D. MERCURIALIS PRATI

ORDINIS S. BENEDICTI

CONGREGATIONIS VALLISUMBROSÆ

Dei, & Apostolicæ Sedis Gratia S. Foroliviensus Ecclesiæ Episcopur, SSmi D. N. Pii Papæ VI. Prælatus Domesticus, ejusque Pontificio Solio Assistens.

SEQUENTES CONSTITUTIONES, ET DECRETA

IN HAC

### PRIMA NOSTRA DIŒCESANA SYNODO

Statuimus, & promulgamus.



De Fide, & Fidei Professione:

I. UM Fides fit humanæ falutis initium, fundamentum, & radinnis juftificationis, fine qua impofibile eft placere Deo (1), ab ea rectle exordiamur. Ac primum quidem pervulgatam Augustini fententiam meminerimus in Fidei articulis non curiose inquirendum, neque corum rationem subtiliter investigandum; sed in ejus A

<sup>( 1 )</sup> Trid. Sefs. 6. c. 8.

obsequium captivemus intellectum: Crede ergo, ut intelligas, & noli intelligere, ut credas (2): Quæ tamen Fides sine operibus mortua est, ex operibus consumata est (3); Justus enim ex Fide vitua est, ex operibus consumata est (3); Justus enim ex Fide vitua est, ex operibus consumata est (3); Justus enim ex Fide vitua est, ex operibus consumata est (3); Justus enim ex Fide vitua est, except est est experience ex operibus consumata est (3); Justus enim ex Fide vitual est est experience ex operibus est est est experience experience experience experience est experience experience

vic (4).

II. At Fidem, quam corde gerimus, etiam ore proficeri tenemur (2). Quapropret Nos laudabili Catholicorum Epifeoporum confuetudini parentes, in hac Diæcefana Synodo omnium primi coram Domino fidei profesionem, quam Romana Ecclesia tenet, & practicat, sincero excellentementemus, veram simul obedientiam Sanctissimo Romana, aque adeo universalis Ecclesia Pontifici spondebitmus, quod deinde præstabunt quotoquo Beneficio alquo, etiam since cura Animarum fruentes, Nobiscum convenerunt, juxta formam in Appendice exaratam num. I.

III. Hanc vero professionem imposterum, ut omnes emittant, districte mandamus: 1. Provisi de Dignitatibus, & Canonicatibus in Nostra Cathedrali (Coadjutores vero post mortem tantum Coadjuti) non secus ac omnes novo Beneficio infigniti, etiamfi per eos id præstitum suerit in primi Beneficii adeptione. Neque hoc temere pro fingulorum arbitratu, sed quoad Canonicos tum coram Nobis, tum coram Capitulo. Cæteri vero coram Nobis, vel Vicario N. Gen., saltem primo ab adepta possessione bimestre. Detrectantes fructus fuos non facere declaramus. 2. Confessarii, & Concionatores ad id munus primo in Diœcesi electi, antequam muneri suo dent operam, sub arbitrariis poenis, 2. Eodem modo punientur, si infra bimestre a die eorum provisionis id non præstiterint, omnes tum primum pubblice docentes sacras, & profanas quaslibet Disciplinas, Grammaticam, aliasque bonas quascumque artes Ludimagistri, quocumque nomine censentur, five sua sponte munus suscipiant, sive a Commune aliquo, Universitate, Collegio, aut Orphanotrophio conducantur. Insuper qui medicam artem profitentur meminerint se stricte teneri ad integram observantiam Constitutionis S. Pii V., cujus initium est Supra Gregem, quam interposita juramenti Religione spoponderunt pro Medicinæ arte exercenda (6).

IV. Supradictas sidei professiones sideliter describi jubernus a

<sup>(2)</sup> S. Aug. de util. ered. c. t.

<sup>( 3 )</sup> Jacob. c. 2. 26.

<sup>(4)</sup> Ad Galat, 3. 10. (5) Ad Rom. 10. 10.

<sup>(6)</sup> Syn. Piagga c. I. n. 2., Codr. Syn. Rava

Cancellario Nostro in Codice ad hanc rem unice comparato, notando cujuscumque profitentis, & testium nomen, cognomen, patriam,

& annum pariter, mensem, diem, & locum. (7)

V. Ad fidei puritatem fartam tectamque in animo fidelium retinendam, illamque recte factorum exercitatione augendam plurimum prodest Sacrarum Scripturarum Lectio, qua veluti firmissimo fidei suz propugnaculo Christi Martyres olim se ad certamen communichant. Nos igitur Sacr. Conc. Tridentino obsequentes volumus. ut Canonicus, qui in Nostra Cathedrali Theologalem Præbendam obtinet, suam in hoc ministerio diligentiam desiderari numquam patiatur, & statis Dominicis diebus expositionem Sacri Textus habeat, & audientes erudiat, quoad historiam, sidem, & mores. Omnes interim, & potissimum Sacerdotes, & Clericos enixe hortamur, ut non folum hujusmodi sacræ lectioni sæpe, & frequenter adesse velint, sed Sacrum etiam Codicem persape præ manibus habeant, & meditentur, ad hoc ut facile ipfi addifcant, & prompte ceteros doceant Mysteria Divina, & rectam Christiane vivendi disciplinam.

VI. Parochi vero Pueros fedulo in fuis Ecclefiis diebus omnibus festis Sacram Catechesim doceant, & in fine clara, & intelligibili voce recitent Actus virtutum Theologalium tum Contritionis, & Attritionis; curentque, ut illi repetant exacte, & juste addiscant. Clericos adjutores in Paræcia commorantes adhibeant, quorum nomina in Codice ad id parato describent; & quotquot desides invenientur, totidem in Libro adnotabuntur, quem Nobis, vel Vic. N. Gen. per mensem ante Ordinationes generales exhibere non graven-

tur, ut ab altioribus Gradibus negligentes arceantur (8).

VII. Adultos autem, quos Parochi rationabiliter dubitant effe omnino ignaros rerum principalium Christianæ Doctrinæ, tertio saltem quoque anno ante Festum Paschæ in Schedulæ traditione de fidei rudimentis interrogent, quos cum ignaros repererint, a Sacra Mensa prohibeant. Qui secus secerit Nostram arbitrariam pœnam non effugiet. Illos vero, quos vel rudiores cognoverint, vel a Sac. Catechelis auditione propter pravos mores ejecerint, quolibet anno in Quadragesima serio edoceant, nec ad S. Mensam eos accedere permittant, nifi prius fufficienter instructos cognoverint.

VIII. Curatores igitur Animarum, ignarorum, rudium, & vel maxima ignorantia laborantium, curam omnino ne dimittant, fed íci-

<sup>(8)</sup> Bened. XIV. juffit Cler. Roma degen. per Decr. Card. Vic. 1. Jul. 1748.

#### SINODUS DIŒCESANA

sciant inter graves pastoralis suz vigilantiz curas hanc przcipuum locum obtinere, ut videlicet omnes sibi commissi fideles, etiam maxima ignorantia laborantes, juxta eorum captum percipiant, & reche custodiant sidei rudimenta. Summa ergo charitate, & pastorali affectu hujusmodi homines ad se advocent, & alliciant, ne aut neglecti ignorantia torpeant, aut amaro zelo alienati, Doctoris odio, Doctrinam ipsam miserrime adversentur. (9)

IX. Pueri etiam ut plurimum christianam instructionem refu-'giunt, Illorum ergo Parochi Catalogum conficiant, eoque utantur, ut a Sac. Catechesi absentes notare possint. Et si quos sæpius abesse deprehenderint, patienti charitate illos alliciant, moneant, territent, hortenturque eos, quorum curz funt crediti, ut ad Ecclesiam adducant. Ubi vero esficaciori remedio opus esse senserint, rem ad Nos, vel Vic. N. Gen. deferant (10). Sacerdotes item, & Laicos omnes meminisse volumus, ne tam pium opus Christianam Doctrinam imperitos edocendi deferant, Indulgentias se pene innumeras consequuturi, quarum Catalogum dabimus in Append. num, II.

X. Capellanis autem ruralium Ecclesiarum districte præcipimus, sub pæna ipso sacto incurrenda suspensionis a Divinis per mensem, Nobis reservatam, ut quolibet die Festo præcepti Sacrum facientes in Oratoriis publicis unum, ex quatuor Actibus, cum in sequente Doctrinæ Christianæ parte typis impressæ, ad hujus Diœcesis usum, repetente Populo, elata voce recitent. Idipfum præstent in secunda Missa, cum in dictis Oratoriis particularibus dici contingat, sub eadem pæna. Quod fi plures Missæ eadem die ibidem celebrari contigerit, si in prima, & ultima id præstabunt, præcepto huic Noftro fatis paruisse declaramus. (11)

XI. Mulierum nomina, a quibus schola Puellarum instituitur, Nobis quotannis Animarum Curatores deferant, deque earum peri-

tia in fidei rudimentis testentur. (12)

XII. Magistri Pueros, quos erudiunt, Concilii Lateran. mandatis obsequentes. Christiana Doctrina elementis imbuere non pratermittant. Alioqui latas eo loco pænas, se sciant subituros (13). Ut autem

(9) Syn. Piag. c. 2. n. 3.

(11) Conc. Prov. Rav. Card. de Ruv. c. 3.

( 12 ) Syn. Piag. ut fup. n 12.

(13) Conc. Lat.

<sup>( 10 )</sup> Syn. Rav. Codr. , & Piaz. ut fup. n. 6. Lambert. Infl. XLIV. n. 14.

autem in re tanta, etiam methodo fimul omnes veluti conspirent. uno, qui Bellarmini dicitur Libello cos uti præcipimus. Cœteros vero, Nobis inconsultis, adsciscere interdicimus. (14)

#### CAPUT II.

#### De Sacramentis, & de Baptismo.

L Acramenta, per quæ vera Justitia incipit, vel cœpta augetur, vel amissa reparatur (1), & Gratiam continent, & ipsam digne suscipientibus conserunt (2). Non autem omnia Sacramenta primam tribuunt Gratiam, sed Baptismus tantum, & Poenitentia. Cotera vero augmentum Gratiæ, & Gratiam ipsam peculiarem, obicem non ponentibus elargiuntur.

II. Ut autem digne ministrentur, & accipiantur, Parochi, eorumque Coadjutores in S. Catechesi explananda ea, quæ requiruntur tam ex parte corporis, quam de animi dispositione rite, & a-

perte exponere Pueris, Adultisque non prætermittant.

III. Interim per fingula Sacramenta breviter discurrentes, aliqua in mentem revocemus, quæ tam Ministrantes, quam suscipientes præ occulis habere debent, eos quibus ex justitia administratio Sacramenti pertinet in Domino cohortantes, ut ad hoc munus obeundum evocati, quocumque tempore prompto, ilarique animo omnibus occurrent -

IV. Nisi quis renatus fuerit ex aqua, & Spiritu S., non potest introire in Regnum Dei (3), ait Æterna Veritas. Per Baptismum ergo fumus hæredes Dei, cohæredes autem Christi. Hæc est janua Sacramentorum, & fine præcipuo hoc Sacramento, vel in re, vel in voto, nullam homo fibi justificationem poterit comparare. Debitus igitur honor eidem ab omnibus habeatur. & confuetis Ecclesiæ ritibus omnino, extra necessitatis casum conferatur.

V. Ecclesia, qua Fonte Baptismali decorantur, decenter, & munde omnia custodiant, earum Rectores enixe admonemus, ne ea prætermittant, quæ in Sacra Visitatione a Nobis quoadhæc fuerunt demandata. VI.

(3) Joan. 3.

<sup>(14)</sup> Syn. Codr. c. 2. n. 3.

<sup>(1)</sup> Tril. Sefi. VII in Proem. (2) Conc. Flor. Jub Eug. 1K.

VI. Codices, in quibus Infantium regeneratorum Nomina deferibuntur, Indice locupletentur per Cognomina, fub pœna aurei unius. (4)

VII. Parochos monitos volumus, ne omnes Infantes, quos ab Obltetrice, vel alio quopiam domi baptizatos noverint, iterum e-tam fub conditione abluere audeant. Sed pramitatur diligens inquisitio, an tempore ablutionis fuerit simul prolata Forma, quibus verbis usi sint, qui Pueros hujusmodi regenerarunt, & tunc tantum sciant posse simulatione reiterari, cum videlicet dubia revera Formula suerit adhibita, & cum noverint non caput, sed aliam quamilbet corporis partem aqua persuam suitam sitie, cum instante mortis periculo, in ea parte ex utero emissa Baptismus suerit collatus (5), quibus in cassibus post indubiam sachi cognitionem, Rituali romano omnino adhereant; prudente enim dubio non interveniente, facrilega est Baptismi iteratio, & irregularitatem inducit in Baptizantes. (6)

VIII. Ad hec avertenda unufquifque Parochus in Givitate, & Vicatius for, cum alteno ex Parochis fuæ Congregationis in Diecefi Obfletrices accurate interrogent, edoceantque circa Sacramenti collationem, & ritum eis explicando, & formam, quam adhibere tenentur, quoties necefitas id ab iifdem poffulare videbitur.

1X. Moneant insuper eas, ut alias Fœminas, & Matrem ipsius Infantis in testes sui ministerii adhibeant, quæ verba ab eis prolata, & ritus advertant, de quibus testificari possint, cum id per Pa-

rochum ab ipsis exquiretur.

X. Examen hoc nunc infra tres menfes primum conficiatur, & unaquæque mulier, quæ arte obsterticia fungitur, cum inventa fuerit recke instituta, restinionium adprobationis a Parochis in Civitate, & a Vicariis for. in Diæcessi gratis muniatur, Nobisque earum nomina, & fides de experimento ipfarum infra dictum tempus, vel Vic. N. Gen. exhibeantur, sub pena aurei unius, quam multam incurret quisquis hac quotannis non praclabit, & quoties noverit novam Obsterticem advenisse in propriam Paraciam, dummodo alterius Parochi, vel Vicarii for. adprobationem non proferat. (7)

<sup>(4)</sup> Syn. Piaz. hoc cap. n. 4.

<sup>(5)</sup> Ben. XIV. de Syn. Dioc. lib. 7. c. 5. n. 7. post Rit. rom tit. de Bapt.

<sup>(6)</sup> Lamb. Infl. 8. n. 6. & LXXXIV. n. 5. cum Catechif. rom. de Bapt. n. 57. (7) Lamb. loc. cit. Syn. Piag. c. 4. n. 5.

XI. In præfato examine non tantum de materia forma. & modo eam applicandi in Baptismo periculum siat, sed etiam de intentione requifita, nec prætermittantur casus nonnulli, qui in partu difficiliori contingere folent, de quibus in Rituali Romano fermo est. (8) Illæ autem, quæ absque examine, & licentia præfata munus suum obire præsument, ab ossicio repellentur, & Nostro arbitrio punientur. (9)

XII. Profana nomina Infantibus catholicis imponi vetamus, ea tantum imponi permittimus, quæ a viris sanctitatis laude florentibus, gestata suere, quorum virtutes cum meminerint, eos digna imitatione profequantur. Quos in Chrismatis collatione inveniemus Ethnicorum nomine nuncupari, vel tamquam prophanos præteribimus, vel e vestigio nomen illis arbitrio Nostro imponemus, (10)

XIII. Si plures fuerint in eadem familia, vel quia filii Fratrum fint, vel ejusdem Patris, qui idem nomen gerant, puta fratris præmortui, tunc ne error in ætate superstitis, aut alterius ex filiis Fratrum irrepat, aliud nomen adjiciatur, quo unus ab altero

distingui possit -

XIV. Cognationis spiritualis effectus, & modum ipsam contrahendi Animarum Curatores Populo accurate explicent, erroresque circa hæc, si qui sunt depellant. Servetur Lex de non admittendis in Patrinos, & Matrinas Ecclesiasticos tam sæculares, quam regulares, & Christianæ Doctrinæ ignaros, sub unius aurei pæna a Parochis subeunda. (11) Doceant Patrem, & Matrem Filios ex ipsis natos non posse baptizare; sed si in vera necessitate positus alter ex ipsis proprium filium baptizet, non privatur jure petendi debitum, cum necessitate cogente id agat, (12) & de proprio filio le-gitimo sermo sit. Si enim filium ex illegitimo concubitu susceptum, etiam in necessitate positus quis regeneret aqua Baptismi, hic veram cognationem spiritualem cum ea, ex qua filium suscepit, contrahit, ita ut tam de jure communi, (13) quam ex Tridentini

(8) Tit. de Bapt. Puer. (9) Syn. Piaz. loc. cit.

(13) Cap. de cogn. spir. in 6.

<sup>(10)</sup> S. Car. Infr. Bapt. , S. Joan. Chrif. hom. 22. in Ep. ad Chor. 4. , W hom. in Gen. , Catech. rom. de Bapt.

<sup>(11)</sup> Syn. Piaz. hoc cap. , W ab eo rel (12) Fagn. in cap. Si vir. de cogn. n. 7.

præseripto (14) Matrimonium cum illa contrahere non possit, & contractum dirimatur. (15)

## CAPUT III.

#### De Confirmatione.

I. Aro abluitur, ut Anima emaculetur: Caro inungitur, ut Anima confectetur (1). Sacamentum hoc, qui recipere cupilunt, quo millites Chrifti confirmantur ad pugnam, ad Crucem ferendam, & ad probra propter Deum æquo animo toleranda roborantur, omnia fervent, quæ in Instructione, five Edicto Decefforis, Noftri Piazza

præscribuntur, ut in hujus Synodi Appendice n. III.

11. Pueri ergo ſcire debent quid recipiant: qui eos ſnſcipium confirmatos efſe oportet, decimoquarto ſaltem ætais anno majores, Sac. Carecheſim edoclos, ejuſdem ſexus, quo conſirmandi, & bona apud bonos exiſſlimatione utentes, majores denique natu ſuſcipiendorum. (2) Śi quos vero Doctrinam Chriſtianam non callere. Parochi comperient eos ab aliorum ſuſceptione tam in Baptiſmo, quam in conſſrmatione prohibeant.

III. Ea, quæ de Cognatione spirituali diximus in Baptismo, etiam in confirmatione oriri doceant Parochi.

IV. Optime Confirmatorum frons vitta alba cingitur, sed hæc in profanis usbus non adhibeatur, & Sacerdotis ministerio dissolvi debet. (2)

V. Non confirmati prima Tonsura initiari, ad Beneficia promoveri, habitum Religionis sumere, & Matrimonium celebrare prohibebuss. (4)

CA-

<sup>(14)</sup> Sess. 24. cap. 11. de Ref.

<sup>(15)</sup> Fagn. loc. cit. n. 5. 6. (1) Tertul. de Refur, car. c. VII.

<sup>(2)</sup> Conc. prov. v. , Pont. rom. apud Lamb. Inflit. vi. n. 13.

<sup>(3)</sup> Syn. Rav. Cant., & Codr. (4) Trid. fess. 23. c. 4. de Ref., S. Cong. Conc. 27. Sept. 1627. Cone.

<sup>(4)</sup> Trid. fefs. 23. c. 4. de Ref., S. Cong. Conc. 27. Sept. 1627. Cone. prov. 1., & v.

# FOROLIVIEN. CAP. IV.

#### De Sacrosancto Eucharistia Sacramento.

I. L'Ucharistia est Sacramentum ordine quidem tertium, sed excellentia, & dignitate primum; homines enim non tam Christo Domino archius conjungit, quam Corporis, & Sanguinis ejus participes efficit. Angelorum hic Panis de Cælo præstitus, omni præditus suavitate, cœlestem (quantum viatori sas est) hominibus prægustandam exhibet Beatitudinem, si tamen pura tantum Sacramentum sumatur conscientia. Quam magna igitur devotione, & quam intima dilectione & tractandum, & suscipiendum est.

II. Dolemus tamen, quod ea, qua a Decessore Nostro abunde circa custodiam, sumptionem, & infirmis delationem Venerabilis Sacramenti pracfiribuntur non religiose, & ex integro serventur.
Pracipitur enim (1), ut linteum mundum, ante tam augustum cibum sumentes sternatur, caveaturque ne sudariolum Sacendoum tergendis manibus in Missa paratum, vel mappula quavis prossanis usbus destinata adhibesatur, sed sere abuque Praceptum confringitur.

Out traces of the server of

Qui imposterum talia secerit pœnam dabit unius aurei. (2)

· III. Insuper in delatione Sacrosanti Christi Corporis ad ægrotos, præter lanternas, quatuor faltem intorticia semper ardeant. Prohibetur usus Rochetti, ut vocant, quod revera scandalum videntibus ingerit, sed jussa contemnentes Parochi numquam sere Pluviali, & velo humerali utuntur. Nos igitur præcipimus, ut in Civitate præsertim, & in Oppidis, cum circumfertur Sanctissimum Sacramentum pro infirmis, sub majori umbella, quantum fieri poterit, semper gestetur, usum Rocbetti omnino interdicentes, pæna unius aurei pro qualibet vice (dummodo pluvia ingruente, vel intempestive nocturno tempore id præstandum non esset, & in domibus pauperum, ubi propter loci, vel fcalæ angustiam Pluviale incommodum nimis effet): & tunc dumtaxat stola, & velo super Superpelliceum uti liceat. Item parvam umbellam nemo facularis gestare audeat, nisi sacco vestitus, si nullus adsit Sacerdos, vel Clericus indutus item Superpelliceo. Parochis ministrantibus Sanctissimum Sacramentum infirmis non est licitum de die, neque de nocte uti par-

<sup>(1)</sup> Syn. Piag. hoe cap.

vo pileolo in delatione cjuidem per Civitatem, & Oppida sub prætextu alicujus infirmitatis abique speciali Sanctæ Sedis licentia. (3) Extra vero Civitarem, & Oppida a Nobis, justa interveniente cau-

fa, non denegabitur. (4)

IV. Illud etiam fummopere desiderandum venit, ut Ægroti fæpe Eucharistico Pane reficiantur, quod ab aliquibus Parochis sedulo fieri novimus. Multorum tamen querelæ ad aures Noftras pervenerunt, eo quod nonnulli infirmi rariffime hoc Sacramentum percipiant. Cautum est fere ubique, ut habitualiter infirmis semel in mense Divinum hoc Convivium celebrare Parochi persuadeant præter folemniores in anno festivitates. Curatores Animarum profecto in Domino etiam atque etiam hortamur, zeros ut perfepe invifant, illosque prævio Pænitentie Sacramento ad Sacrosancti Christi Corporis sumptionem tire disponant, cujus ope confidimus, ut patientiam in tolerandis-infirmitatis angustiis, & doloribus, sibi comparent. In eorum pietace, & folertia Nobis fatis perspecta summopere confidimus, ut exultantes precellenti operi manus imponant, & fic Nos letitia afficiant, infirmis levamen prestent, in Populo inforum cure commisso devotionem erga tam preclarum opus excitent, a Summis Pontificibus innumeris pene Indulgentiis profusa largitate ditatum, quarum publicatio semper facienda erir. In Append. n. IV.

V. Cum Sacrofanctum Christi Corpus egrotis defertur nocturno tempore, una fumatur particula, vel due, fi totidem fuerint communicandi, nullo tamen campanarum figno, nifi fonitu cam-

panule, que Sanctiffimum Sacramentum precedere debet.

VI. Si in die Parasceves, necessitate cogente, Sacrum Viaticum deserendum erit. Psalmi submissa voce recitentur: non pulsetur campanula, fed crepitaculum adhibeatur ligneum, & cum Populus ad Ecclesiam redux erit, fine benedictione dimittatur, (6) vel potius una tantum particula sumatur, quod magis expedire videtur.

VII. Stola, qua exponitur, vel ministratur Sacratissimum Christi Corpus, sit ejusdem coloris, quo utitur Ecclesia eo die, juxta Rubricarum prescriptum. (7) In Defunctorum Missis vero non licere fideles communicare cum particulis preconfacratis dixit S. Rit. Congregatio. (8)

<sup>(3)</sup> Sac. Cong. Rit. 1695.

<sup>(4)</sup> Syn. Codr. (6) Sac. Rit. Congr. 1745.

<sup>(7)</sup> Rit. rom.

<sup>(8)</sup> S. Rit. Congr. 1741.

VIII. Publici peccatores ab Eucharistica Mensa arceantur. Hi funt, qui tales per fententiam Judicis ab omnibus habentur, vel per confessionem propriam in judicio factam, vel per evidentiam facti, quod non potest ulla tergiversatione celari. (4) Occulti antem, si publice petant, non eis est deneganda Sacra Mensa, nondum enim jus ad bonam famam amiferunt, quod & prestitit Jesus Christus cum Juda occulto adhuc peccatore. Repellendi ramen sunt, si occulte petant, & monendi, ne publice petere audeant, nisi pomitentia condigna fcandalum, vel peccatum occultum per ipsos tollatur.

IX. Quorum nomina non inventa funt inter schedulas in Paschate distributas post ejusdem octavam, Nobis, vel Vic. Nostro Gen. in notula quamprimum Parochi deserre non graventur, nec ulterius protrahant; sic enim facilius ad bonam frugem revocabun-

tur canonicarum pœnarum publica comminatione. (10)

X. Pueros novimus, & Puellas aliquando etiam in decimo octavo anno constitutos nondum ad Eucharisticam Mensam accessisse, eo quod res scitu necessarias adhuc ignorarent. Si Parentum, & Parochorum incuria id fieri contigerit, sciant districtam Dei ultionem illis imminere. Quapropter eos obtestamur in Domino, ut si quos invenerint tardioris ingenii, tamdiu eos paterna charitate preceptis imbuere fatagant, quamdiu, qui possint Angelorum Panem sumere, idonei fiant. Imposterum autem nomina eorum, qui decimumquintum annum excesserint, & nondum ad Sacrum Convivium ea de caufa fuerint adhibiti, Nobis deferantur.

XI. Si qui pueri tamen ad Sacram Mensam etatis vitio nondum admissi in summum vite suz periculum, & discrimen vocentur, minime quidem tam facile, & indiscriminatim cœlesti hoc Pabulo prohibeantur, fed eos refici jubemus, quoties Parochus, examine præmisso, deprehendere poterit, illos eam hujusmodi Sacramenti cognitionem habere, ut & ibi latentem Christium Dominum firmiter credant, & coelesti Pane refici vehementer exoptare vi-

deantur. (11)

XII. Pari modo Parochi ne renuant ægrotos iterum, & tertio quoque Sacro reficere Viatico, cum naturale jejunium fervare nequeant, etiam perseverante eodem morbi periculo; eo vel magis, fi dum sanus esset egrotus, frequenter consueverat Eucharistiam sumere.

<sup>(9)</sup> Ben. x 1v. de Syn. Diac. lib. 7. cap. 11. n. 7.

<sup>(10)</sup> Conc. prov. Rav. Card. a Ruv.

<sup>(11)</sup> Ben. XIV. de Syn. Diac. l. 7. c. 12., Syn. Rav. Codr.

mere, atque in mortis periculo petit iterum Sacro hoc Pane resci. Sciant ergo in præsentia Animarum Curatores Nobis integrum esse animadvertere contra illos, qui infirmos tali auxilio fraudare præ-

fumpferint (12).

XIII. Si privatæ expositiones faciendæ sint, Sacrosanêta Eucharistia a Tabernaculo numquam extrahatur, sed in Pixide velata in aperto ejusdem Tabernaculi ostilojo, aliquo Sacerdote præsente, stola, & superpellicco induto, & set saltem cereis luminibus accenits collocerur (13). Si autem cum ostensforio facienda est expositio, item & pro aliqua publica causa, a Nobis tamen adprobanda, sub throno collocerur, cum duodecim saltem luminaribus cereis, & Sacerdotis præsentia. Nobis autem inconslitis, hujusmodi expositiones sieri interdicimus, etiam in Ecclesis Regularium, nisi ostensforio velo cooperto (14).

XIV. Solemniores expositiones Sanclissimæ Eucharistiæ, quoad feri potest ad Aram principem siant. Imagines, vel Statuz Sanctorum ea occasione cooperiantur: Sanctorum Reliquiæ ab Altari removeantur: duodecim saltem luminaria adhibeantur, & continuo ardeant: eleemosynarum collectio expositionis tempore in Ecclesa numquam permittatur: & pauperes extra ejusdem fores consistent pinebantur. Campanula in Missarum elevatione non pulsetur: Concio non habeatur, aut si breviter ex pia consuetudine id seri concingat, jocus is fit, aut ita papetur, ne audientes Fideles minus reverenter erga Sanctissimum Sacramentum necessitate se gerere cogartur, & velo ante ipsum possito, concionis tempore cooperiatur.

XV. Accedentes, & recedentes e confpectu Sanctifilmi Sacramenti ambobus genibus genuflechant. Sacerdos celebraturus, cum ante Sanctifilmum Chrifit Corpus publicæ venerationi expoftum ranfit, fimiliter utroque genu, aperto capite, genuflechat, inde fe cooperiat, & recla via ad Altare pergat. Cum ad Altare, in quo Sacra Hoftia expofita veneratur, celebrandum erit, Sacerdos ad Lavabe extra Altare, verd facic ad populum, mahus lavet. Demum pfallentes in Choro, tempore expofitionis, Canonici, & alii flent, ut etiam permittimus, ut fedeant aperto capite. (15) Hzc omnia præcipimus fervanda, fub pænis arbitrio noftro, & pro modo culpæ, transferefloribus infligendis.

XVI.

<sup>(12)</sup> Ben. XIV. loc. cit. n. 5. (13) S. C. Ep., & Reg. 1503. relat. a Lamb. Infle. 30. n. 16.

<sup>(14)</sup> Lamb. loc. cit. n. 23. (15) Lamb. loc. cit. n. 17., & S. R. Congr. ab co rel.

XVI. Ante Altare, in quo semper Parochi in Tabernaculo clausum custodire debent Sanctissimum Christi Corpus, continuo accensa lampas olivarum oleo instructa diu, noctuque ardeat, & Tabernaculi duplex clavis sub alia clave custodiatur. (16) Eucharisticus hic Panis jugiter servari solet in Parochialibus, in Collegiatis. nec non in Regularium, & Monialium Ecclesiis. In aliis vero Ecclesiis minoribus, & multo minus in privatis, sive publicis Oratoriis, nemo hoc fibi arrogare præfumat, nifi peculiari Sanctæ Sedis

Indulto gaudeat, (17)

XVII. Religiofum hujus Urbis morem, quo in aliquibus Ecclesis, statutis per hebdomadam diebus publica fidelium adorationi Venerabile Sacramentum exponitur, non modo adprobamus, fed & custodiri omnino mandamus. Ac propterea exoptamus, ut sicut in Nostra Cathedrali peragitur, sic & in cœteris Parochialibus, præfertim ruralibus, in quibus laudabilis, & fancta consuetudo benedicendi Populo cum Sanctiffimo Christi Corpore qualibet Dominica non viget, statim introducatur, ne sideles sua devotione fraudentur, & occasionem arripiant infimulandi proprios Parochos negligentia. aut avaritiæ, qua privantur inenarrabilibus fructibus ex eucharisti-

ca benedictione manantibus.

XVIII. In agendis supplicationibus Sacrosancti Corporis Christi in Ecclesiis ruralibus, ut imposterum contentiones omnes, quæ circa præcedentiam oriri possunt, de medio tollamus, sequentem methodum fervari mandamus. In die Solemnis Festivitatis Corporis Christi agatur supplicatio in Ecclesia Matrice cum interventu omnium Parochorum, Sacerdotum, & Clericorum ejusdem Congregationis. Deinde in reliquis Ecclesiis per turnum subsequentibus Dominicis, & festis diebus instituantur similes supplicationes, ad quas celebrandas convenire pariter jubemus una cum Archipresbytero, feu Plebano, ceteros Parochos, Sacerdotes, & Clericos non legitime impeditos, fervato antiquitatis ordine, vel potius facta inter eos stabili consuetudine. In illis vero Congregationibus, in quibus Archipresbyteri titulares habentur, hi præferantur ceteris, ita ut eamdem agant supplicationem in Dominica infra octavam memoratæ Festivitatis. Hic ergo ordo servetur in omnibus Nostræ Diæcesis Ecclesiis, nisi adsit aliqua in contrarium particularis consuetudo, quam tamen nullam imposterum vim habere volumus, nisi eidem nova accedat adprobatio Nostra. Parochi autem eo, quo decet catholi-

<sup>( 16 )</sup> Syn. Piag. c. 6 n. 11.

<sup>( 17 )</sup> Syn. Rav. Codr. part. 2. cap. 4. n. 8.

tholico zelo fideles fibi commiffos moneant, ut christiana pietate, devotione, & reverentia se gerant in tam sacro opere exercendo, ut recto corde. & exteriori corporis compositione orantes. Deum fibi propitium reddant. (18)

XIX. Cum expositionis rescriptum exarabitur, id in eo præscribetur, ut preces, quæ recitantur, Deum ipsum respiciant; quod fi Sanctos, ut in Novenis, & Triduis mos est, Sacra Hostia non exponatur, nisi post preces ipsas absolutas, alias præsata sacultate privabuntur, & arbitrio Nostro punientur. (19)

#### CAPUTTV.

# De Sacrificio Miffa .

Hristus Dominus pridie quam pateretur, de hoc mundo ad Patrem, unde venerat, iturus, finem imposuit Sacrificiis Legalibus, & se ipsum offerens semel in Ara Crucis, pro totius mundi peccatis, nobis in suæ dilectionis pignus se ipsum reliquit, mandans Apostolis, ut quod ipse secit, & ipsi in sui commemorationem sacerent. (1)

II. Sacerdotes igitur facrificaturi non fordidis vestibus molefliam, nec nimio corporis cultu scandalum adstantibus ingerant. Sacristæ, cum tales se illis obtulerint, ne sinant eos ad Aram ingredi, Secus Nostrum erit eorum socordiam excitare. Si quis eos irreverenter non audierit, rem ad Nos deserant esicaciori modo provifuros.

III. Meminerint optamus Sacerdotes omnium, quæ ad rem liturgicam spectant in tam augusto Mysterio tractando, ne quid in præscriptas Leges peccent. Nemo festinanter Sacrificium hoc celebret; Sacræ enim precationes devote, & distincte a Sacris Mini-Aris recitatæ, non fastidium, sed pias affectiones in cordibus non tam audientium, quam eorumdem recitantium excitant. Maxime vero decet, ut facrificaturi, cum ad facrarium convenerint, in aptum locum recedant, ut orationi, vel faltem ut confuetis precibus vacent, animumque suum ad Deum extollant, antequam ad Alta-

<sup>(18)</sup> Rit. rom. tit. de Proc.

<sup>( 19 )</sup> Syn. Piag. hoe cap. n. 11.

re accedant; ficuti depositis sacris vestibus debent solitis orationibus pro tanto beneficio debitas agere gratias. Valde enim indecorum esfer, nulla pracedante devota preparatione, & subsequente gratiarum actione omissa, vel precibus hajusmodi praceipitanter recitatis, tam venerabile opus perrachare, ab Ecclesia deinde disceder , & ad sacularia negocia statim se convertere, summique Numinis in-

proprio pectore realem præfentiam contemnere.

TV. Misse ftipem majorem decem obalorum exigere prohibemus. Eleemos/na enins non est przemium consecrationis, nee datur ad integram Presbyteri sustentionem, sed ad illius adminiculum (2). Ubi vero consuctudo viget pinguioris eleemos/na, cam non improbamus. In Diecess namque, ratione longioris tinieris, & justis aliis de causis ampliori solent Presbyteri eleemos/na donari. Illud tamen non tolerabimus, si Sacerdos turpi admodum aviditate, & lucro ductus, huc, vel illue discurrat, ubi pinguius datur stipendium. Si quis hac secerit, Nostram coercitionem non essigier. Ad hoc avertendum in Officiis tam generalibus, quam particularibus, si eodem die duo in diversis Ecclessis fuerint indicta, prohibemus eleemos/nam augeri a neutro ex his, sed indicinus standum esse eleemos/nam illius, a quo prius officium expositum suit. Qui secus egerit, penam unius aurel, & insuper arbitrio Nostro punietur, juxta cassum qualitarem.

V. Pia Legata, & Defunctorum voluntates adamussim adimpleantur, tam circa tempus præfinitum, quam Ecclefiam, & Aras, quibus flierunt onera demandata. Capellanus igitur, vel Rector Beneficii, alibi quam in præscripto loco celebrans, secundum aliquos, lethaliter peccat . (3) Voluntas enim testatoris, ne ab Episcopo quidem potest mutari. In casu autem necessitatis, vel rationabili ex causa potest Ordinarius, provisionaliter tantum, Missas in aliam Ecclefiam, aliudve Altare transferre. Si quis ergo hanc Legem infringere audeat, & Missas omnes reiterabit, quas alibi, vel alia contra institutoris mentem celebraverit die, & insuper gravi arbitraria pœna punierur. Invaluit enim apud aliquos non bene moratos forfan, vel affectara ignorantia laborantes, falfa hæc, & erronea opinio, quam eradicare summopere præstat. In grave enim dispendium vertitur Animarum, & in Canonicarum Legum contemptum. Illos igitur, quos imposterum in hoc delinquentes inveniemus, acriter emen-

<sup>(2) 5.</sup> Thom. de Sacr. Euchar. av. 5.
(3) Monac. Tom. 2. tit. 12. n. 58.

mendatos dimittemus. Nos non latet eos przefentia tantum oneribis impositos fatisfecisse arbitrari, quamyis pro alio facrifichum osfieratur, quam pro Beneficio, quo sunt provisi. Verum noverint volumus, minime illis hoc profucere commentum, nam Defuncti, vel Testatoris voluntas etiam tunc manifeste defraudatur. Ideiroo Ecclesiarum Rectoribus, & Przefetis indicimus, ut quos noverint hac imprudenter admittere, post monitionem inutilier is sactam, Nobis, vel Vic. N. Gen. deferant sub pæna unius aurei, Ecclesia, in qua Beneficium contigerit fraudari, applicandi:

VI. Ad fraudem hanc detengendam multum proderit, fi in quolibet Sacrario, præter Tabellam, perpetua illius Ecclefiæ onera ekhibentem, & confisicuo loco appenfam, bini existant Libri vulgo Vacchette, in quorum altero Missarum onera perpetua, & in altero Missarum entre perpetua, & in altero Missarum entre perpetua, & in altero Missarum entre perpetua, & in altero pitur advertant Sacrariorum Præfecti, ne finant diem ullum essure, quin eisldem Codicibus diligenter Crutatis, lineam super ipsam

diem ducant, in qua neminem facrificasse constabit. (4)

VII. Nec przifidium fibi quis quarat ex imminutis Beneficiorum reddiribus, ex quo fit, ut flipes oneribus non respondear. He nim a S. Sede tantum reductionis beneficium obtinere poterint. Sciendum tamen huie locum effe non posse, cum Fundus demossitarie, non taszative adsignatus fuit, quod dignossi poterit ex Testa-toris loquutione. Si enim incepit a Fundi designatione, ex cujus reditibus tor Milize celebranda veniant, tune Fundo imminuto, hares non tenebitur supplere de proprio, taszativa enim suit sundificación estreptio. Si vero orationem suam Testator a Missatum quantitate designata exorsus suerit, quia demossfrative Fundus taxatus stuit (5).

VIII. Pari modo cum Testator voluit per hæredem Legatario Fundium tradi, ex quo Misse prascriptæ celebrandæ sunt, perempto sundo nihil venit ab Hærede præstandum, & Misse audtoritate Apostolica contrain possitum. Si autem Hæres austoritate propristindum Legatario tradit, & idem tracht temporis ad onerum fatifactionem non sussiciat, vel quia imminutus est, vel quia elemoprime manualis taxa suit adaudta, spechat ad Hæredem supplere de proprio (6). Item Misse, quæ Benesiciis adhærent ex sundatione, &

(6) Bened. KIV. ibid. n. 33.

<sup>(4)</sup> Notif. in Appen. n. v.
(5) Theor. Felin. in Can. Super litteris de Rescrip. rel. a Ben. xxv. de Syn. Diac. lib. 13. n. 22.

& quæ per contractum ab Ecclesia, vel Capella acceptatæ suere,

contrahi non folent.

IX. Super Milfas manuales cadere non poteft reductio, fed compositio obtineri debet, cum annualis celebratio neglecta suerit. Qui vero dolose ab onere implendo abstinebit sub spe compositionis, tamquam indignus repellitur, & prava intentione contecta nulla redditur gratia (7).

X. Nos impolterum Missas perpetuas quotidianas a nemine recipi sinemus, nisi earum dos, a Conc. Rom. taxata, suerit in prom-

ptu, quam 60. Scutorum annui redditus esse voluit (8).

XI. Sacerdotibus, ait Rubrica Missal. Rom. §. 4. n. §. conceditur, ut pro eorum arbitrio, diebus non impeditis a duplici, vel Dominica, in Missis privatis diegre possint tum Missa votivas, quæ in sine Missalis assignantur singulis diebus, tum omnes alias votivas. Additur tamen hoc monitum: Id vero passim non sita, nis rationabil de causa, & quoad seri potes, Missa com Ossico conveniat. Item pro Defunctis sic air: Misse private pro Defunctii quocumque die dici possim, prater quam in Fessit adquicibus, & Dominicis. Nos autem, salva hujusmodi concessione, & monitoine, Sacristis mandamus, ut criam in diebus non impeditis exponant paramenta coloris officio convenientis; alterius vero coloris pro quacumque Missa votiva, volumus, ut Sacrista perentibus non denegent. Cupinus enim, ut Sacrista perentibus non denegent. Cupinus enim, ut Sacrista per privaze sus devotioni possim etiam in hac re pro libito staissaere.

XII. In Sacrifitis Laici, & eo vel minus Sacerdores non ram otiofe immorentur: non in illis audiantur firepentes, & vani fermones: non fourrilitates: non murmurationes refonent. Abfat comporationes, & quæliber refectiones, fub pæna quatuor Juliorum folvendorum ab hujufmodi delinquentibus, etiam Æditus, & Sacrifitæ

Præfectis (9).

XIII. Sacrifix, & Æditui ne ad Missam celebrandam admircant Sacrotoes, nisi veste calari de proprio sini induti. Neque vero umquam audeant illis eam commodare, nisi Advenæ sint, juxta Edictum quod in Append. damus (10). Penam vero unius aurei in illos Ædituos statuimus, a quibus Sacerdotes vestibus saccularibus propriis ad celebrandum admittentur, quam Sacristiæ ejusdem C Eccle-

( 10 ) Num. V.

<sup>(7)</sup> Ben. XIV. ut Supra

<sup>(8)</sup> Conc. rom. tit. 15. c. 8. (9) Carem. Ep. lib. 1. cap. 4., Conc. 4. Mediol.

Ecclesiæ nunc perpetuo addicimus . Præsbyteros vero contra hanc Legem peccantes, vel si tantum caligis alterius coloris, aut ocreis etiam nigris ex corio consectis usi suerint in Sacro saciendo, vel cum veste sidema alieni coloris ad Aram sie præsumpserint, vel abseque veste calari, per quindecim dies a Divinis suspensos sipsos declaramus, itaut nis a Nobis possint absolvi. Forenses autem, & Advenæ sis Legibus minime ligentur, niss post triduum, cum ab Ædituss, vel a Sacristiæ Præsectis, de hujusmodi Lege moniti suerint. Capellas rurales habentes non sinant Sacerdotes celebraturos ad eas accedere absque veste talari.

XIV. Exteros, & ignotos Sacerdotes five fæculares, five regulares Miflam celebrare in fuis Ecclefis non permitrant earumdem Reclores, nifi dimifloriales litteras exhibeant a fuis Ordinariis, vel Superioribus obtentas, & a Nobis, vel Vic. N. Gen. recognitas, & adprobatas. Contrafacientes gravibus penis arbitratu. Noftro puniemus, & fi Regulares fint, qui hujufmodi Sacrdotes ignotos ad celebrandum in fuis Ecclefis admiferint, fuípenfione a Divinis multabuntur, quam ipfo facto incurrant (11).

XV. Sacerdotes, qui diebus ferialibus eleemofynam continue in una Ecclefia recipiunt, si diebus festis eam deserant, pinguiorem stipem quæritantes, a Rectoribus Ecclesiarum quotidiano stipendio non donentur, nisi etiam in Fesso, ipsarum servitio se mancinare

promiserint.

# CAPUT VĻ

# De Sacramento Panitentia.

I. CUM Pænitentiæ Sacramentum a Christo Domino suerit institutum tamquam presentissimum remedium hominibus, qui postquam per Baptissum regenerati suerunt, a mundi illecebris, & sensuum cupiditatibus illecti, iterum in peccati, & dæmonis servitutem se tradiderunt, ad illud reverenter accedere debent Fideles, ne
dum ad amissam Divinam Gratiam recuperandam, sed etiam ad illam eo magis augendam sincera peccatorum suorum contritione, juxta illud Prophete: Convertimini, & agite panitentiam ab omnibus iniquita-

<sup>(11)</sup> Syn. Piaz. cap. 7. n. 2. Syn. Rav. Codr. p. 2. c. 5. n. 10., & ab lift, cit.

quitatibus vistris, & non erit vobis in ruinam iniquitas (1). Hoc igitur Sacramentum, quo Peccatores Deo reconciliantur, & justitia amista reparatur, Fominis certe in Ecclesiis semper ministretur: Fominis, & Hominibus in privatis domibus numquam extra casum necessitatis, vel non interveniente aliqua rationabili causa a Nobis adprobanda, quod a Regularibus etiam prestandum esse compinus (2).

II. Omnes ad se confugientes pensitentes comiter, & blande accipiant Consessaria, emunus corum non odiosim ex asperitate, sed facile ex charitate essiciant. Non durum judicium, sed cum mifericordia agant, ejus enim locum tenent, qui est Pater misericordiarum, qui peccatores vocare venir, & vult eos falvos sieri. Ne vero in aliud incidant malum numquam satis deplorandum, caveant a nimia abloivendi facilitate, tunc enim alienis onerati culpis, Sacramentum irritum essiciant, & Animarum perditioni, non saluti prossiciant, seque axierne damnationis pecane obnoxios reddunt, (2)

"III. Pœnitentia Sacramentum in Écclefiis miniftraturi, semper en qua decet & cordis munditia, & corporis habitu Sacerdotes se gerant; Superpelliceo, & Stola violacei coloris induti, præsertim in diebus Festis, vel affuente Populo. Indecorum enime si Sancha Myeria absque vestibus ad ea ministranda præseriptis pertræctare. Si quis vero per summam socordiam etiam sine veste talari in sede consessionada ad sidelium consessionade aduendas, se proferre audebte, consessionada si se consessionada en c

gravi pœna pro libito Nostro punietur. (4)

IV. Ne antem Homines, quorum charitas frigescit a Sacramento Penitentiæ retrahantur, gravibus satissactionibus perterrit, audiatur S. Thomas, qui de hac re disserens, sie loquitur: Videtur satis conveniens, quod Sacerdos non oneret Penitentem gravi pondere satisfactionis. Unde melius est, quod Sacerdos Penitenti indicet, quanta penitenta este site properente injunctione este disputation de penitenti soltendilires frente. A bec, que propet in junctionem expressam facit, accipiunt majorem vim explationis culpe preterite ex alia generali injunctione, qua Sacerdos dicit: Quidquid bonifeceris &c. (5).

C 2

V. Con-

<sup>(1)</sup> Ezech. XVIII. 30. Jal. II. 13. (2) Menac. Tom. 1. Form. 1. Tit. 9. n. 17. Rit. rom. de Sacr. Pan., Conc. prov. 5. Mediol.

<sup>(3)</sup> Ben. XIV. de Syn. Diac. lib. 11. c. 6.

<sup>(4)</sup> Rit. rom. de Sacr. in gen.

<sup>(5)</sup> S. Thom. quodiib. 3. quafts 13. art. 1.

V. Confessarii a denuntiationibus eorum se abstineant, quorum facinora sibi in sacramentali tantum Confessione suerunt aperta.

VI. Cum ad alienarum rerum reftitutionem Pænitente's adigunt illos doceant, non aliis quam illis, quibus res ablatæ fuerunt, reftitui debere, ut qui damnum paffi fuere, & emolumentum ex earum vindicatione accipiant. Pauperibus enim non debetur alienum, nifa cum d'ligentiis omnibus adhibitis, verus Dominus ignoratur. (6)

VII. Si casus emerserit alicusus impedimenti occulei inter spons, vel si pentienti opus sit S. Pomitentiariaz Tribunal adire pro voti simplicis commutatione, absolutione a Censuris, dispensatione, vel reabilitatione, alisique de causis, Confessari casum a casu distinatione, quamat, nihilque, eorum prætermittant, quoram cognitio tam in feribendo, quam in exequendo ejusdem S. Pomitentiariaz Litteras apprime necessaria deprehenditur. Pro majori ipsorum commoditate Monitum in Appendice dabimus n. VI., cujus ope rem facili methodo præsiare poterunt.

VIII. Demum Consessarios omnes in Domino cohortamur, ut femel probati, ne sibi ipsis ita considant, ut nullo amplius studio suffulti, ad ignorantiam iterum redeant; quorum enim suspecta Nobis erit hujus Sacramenti ministratio, eos absolvendi sacultate privabimus; & si dubium supervenientis imperitize menreferit, eo quod a Divinarum terum sudio abhorreant, sciant Nos corum scientis

non femel periculum esse facturos. (7)

IX. Illud præcipue ipsis curæ sit, ut ubi agitur de Restitutionibus tam bonorum, quam samæ, ne sibi, & Pænitentibus laqueum injiciant, illas præcipiendo, cum casus id non exigat, vel ab eis Pænitentes Hberos declarando, cum revera ablata, vel damna illata reponere teneantur. Item veram impotentiam ab assicetata distinguant, diversas contractuum ambages serio perpendant, ut rectum indicium circa illos proferre possitut. Ubi autem dubia non potest Consessitus subito diluere. Pænitentes redire cogar post aliquor dies, & cum rite quoad alia dissostitos invenerit, Consessitus cobactum promiserint, illos absolutos dimittere poterit. Sciant igitur in hujusmodi Sacramenti ministerio scientia, & prudentia eos præditos esse opportere, ne dum alienis mails occurrere tenentur, & tipa dissos

<sup>(6)</sup> Felix Pot. n. 2715.

<sup>(7)</sup> Ben. XIV. de Syn. Diac. lib. 13. c. 9. n. 23.

nis culpis graventur. Videantur in Appen. Constit. Summor. Pontif., Instruct., & Decreta. (8)

#### CAPUT VII.

# De graviorum criminum Reservatione:

I. A D Christiani Populi disciplinam magnopere pertinet, ut atrociora quedam, & graviora crimina non a quibulvis, sed a summis dumtaxat Sacerdoribus, & praccipue ab Episcopis in sua qualibet Diocechi absolvantur (1). Ideireo Nos Majorum Nostrorum vestigiis inharentes, infrascriptos casus ad adiscationem tamen, non ad destructionem Nobis refervandos esse duximus.

1. Blasphemia hæreticalis per tres vices prolata, & alia quæcumque consuetudinaria contra Deum, Beatam Virginem, & Sanctos.

 Inceftus in primo, & fecundo gradu confanguinitatis, & in primo affinitatis, tum ex copula licita, tum ex illicita. Item copula cum Pænitente, five cum cognata fpirituali, five cum Parochiana.

2. Bestialitas.

4. Sodomia consummata, etiam cum Fæmina tam active, quam passive.

5. Copula inter sponsos de suturo, & consensus, vel permisso ad ipsam parentum, aut eorum, sub quorum cura sponsa manet.

6. Lenocinium in uxorem, Filiam, Sororem, vel aliam honestam Fæminam sub cura Lenocinantis viventem.

7. Homicidium voluntarium, & Abortus Fætus animati studiose procuratus, etiam quoad cooperantes, mandates, & consulentes,
licet essedus non sequatur. Infantium suffocatio, corumque deten-

tio in lecto, absque repagulo, si annum non expleverint.

8. Obscena cum Monialibus, aliisque claustralibus sacto, verbo.

litteris, vel per internuncium habentes, vel tractantes.

o Libellos famosos, aur quid aliud turpe ad infamiam Proximi per se, vel per alios, conscientes, mandantes, scribentes, diclantes, & publicantes. Scribentes vel per se, vel per alios mentito, vel sippresso nomine epistolas, memorialia, & similia ad Superiores in totum, vel in partem fallum continentia.

IQ.

<sup>(8)</sup> In Appen. n. VII. (1) Trid. Seff. 14. c. 7.



10. Perjutium in judicio, ac ad illud suasionibus, minis, vel promissis directe, vel indirecte allicientes; & consilium, vel impedimentum præstitum, ne testimonium feratur.

11. Percussio Parentum, Patris videlicet, vel Matris.

12. Quicumque Processus, Scripturas, & Documenta existentia in Cancellaria, vel Tabulario Nostro Episcopali subtraxerit, combusserit, suppresserit, dolose retinuerit, aut similia sieri mandaverit, vel auxilium, consilium, & favorem præstiterit.

13. Notarii non denunciantes Nobis infra mensem in Civitate, & duos in Diocessi pias Testatorum voluntates, ad quas ipsi in

publicas Tabulas referendas fuerunt adhibiti.

I. Quilibet ergo Sacerdos five facularis, five regularis, qui faculatem audiendi Confessiones in Diœcesi Nostra obtinuit, numquam nisi in mortis articulo a recensitis criminibus absolvere poterit. Hoc tantum illi sas erit, quando specialis Nostra concessio accesseria.

III. Quamvis Sacerdotes aliqui Apostolico gaudeant Privilegio absolvendi a casibus ipsi Sedi Apostolica reservatis, non tamen ejus-dem Privilegii vigore a casibus Nobis reservatis absolvere prastu-

mant. (2)

IV. Parochis tamen omnibus, non autem illorum coadjutoribus, potestatem facimus a prædich's cafibus absolvendi, dempto tamen 12. casu, Dominica prima Adventus, usque ad totum diem Epiphaniæ, & a toca Dominica Palmarum, usque ad Dominicam in Albis inclusive. Parochis pariter iidem facultatem impertimur, ut cos, qui infantes anno minores in eodem lecto sine repagulo, aut

alia sufficienti cautione secum ipsi detinuerint, absolutionis benesicio donare quovis anni tempore possint, & valeant.

V. Advertant Confessaria Blasphemiam hæreticalem Nobis refervatam este illam, quæ profertur tum absqueerrore intellectus contra sidem, tum sine electione, & pertinacia voluntatis in eodem errore; quæ tamen Blasphemia in verbis materialibus a blasphemante prolatis continet errorem contra sidem. Error hujusmodi, si nedum in intellectu locum inveniar, sed etiam a voluntate recipiatur, ac pertinaciter retineatur, tume Blasphemia de hæreteicali evadit hæretica, & Blasphemaas jam est hæreticus formalis a Summo Pontifice absolvendus.

<sup>(2)</sup> Clem. X. Conft. Superna apud Ben. XIV. de Syn. Diac. Lib. 5. c. 5. n. 6. 6.

Advertant præterea tres illas vices, ad refervationem incurrendam, debere esse ita separatas inter se, ut hon eodem impetu, seu

actu morali Blasphemia prolata sit.

VI. Abortus Feetus animati, effectu fequuto, fuit omiffus, jam enim Nobis refervatur ex Bulla Gregorii Pp. XIV., & pro cafu hujuſmodi peculiaris Nofita facultas requiritur, nam generalis Refervatorum conceſſio non ſuffcit.

VII. In delictis carnis, ut fupra refervatis, Puellas ante duodecimum, & Pueros ante decimum quartum annum expletum com-

prehendere non intendimus.

VIII. Parochi, qua die Matrimonio adstiterint tantummodo

Sponfos, si forte copula inter eos fuerit, absolvere possint.

IX. Quoties poteflas fit abfolvendi a copula cum conjunctis, permittitur, ubi opus fuerit, quod Confessari conjuges ad jus petendi debitum redintegrare possint, de quo tamen iidem monendi crunt. Pro casus distinctione, & peculiari formula in absolutione adhibenda videatur Instructio citata num. VII. cap. VI.

X. Monitos demum volumus simplices Consessions, ne alienæ Diececsis subditos cum fraude bue convenientes, ut ab ibi refervatis relaxentur, absolvant. Sacra enim Congregatio Concilii die 16. Sept. 1649. declaravit: Absolutionem Panitentibus indultam, qui fraudulenter, 649. declaravit: Absolutionem Panitentibus indultam, qui fraudulenter, 640 con in alium Diacesson si rempliateurat, non sissimor. Quam declarationem consistmavit, & roboravit Clemens X. in sua Constit. 1670. (3).

# CAPUT VIII.

## De Extrema Unctione.

I. Nacram extremam Unctionem, qua extremo morbo laborantes infirmi inunguntur Oleo ab Epifcopo benedicto Conc. Trid. (1) definivit verum, & proprium effe novæ Legis Sacramentum a Chri-fto institutum ad abstergendas peccatorum reliquias, ad leniendam ipsus infirmitaris molestiam, & ad corporis etiam incolumitatem, si faluri Animæ prositutura str., recuperandam.

II. Parochi ergo tantum Sacramentum veste talari ministrent Super-

<sup>(3)</sup> Ben. XIV. loco Jupra cit.

<sup>(1)</sup> Seff. 14. c. 1.

Superpelliceo, ac Stola violacea amicti, & accurate fervatis ritibus, & precibus a Rituali Romano præscriptis. Magno etiam studio iidem curent, ne sua culpa aliquis ex sibi concreditis Fidelibus hujus sacræ unctionis ope, & beneficio fraudetur. Diligenter insuper caveant, ne spirituale hoc præsidium in id tempus disferant conferre, quo ægroti infirma prorfus mente, & fensibus omnino perturbatis, Animam jam agere incipiant. Tunc igitur, quantum fieri potest, earndem peragant actionem, cum ægroti adhuc rationis compotes vim, & utilitatem hujus Sacramenti advertere valent, ad hoc ut tunc religiosæ suæ voluntatis actus dirigant, ad Divinam opem, & Gratiam fibi comparandam, & ad uberiores pro Animarum fuarum falute fructus percipiendos (2).

III. Pueris etiam graviter infirmis, dummodo ad rationis ufum pervenerint, & prudentum judicio putentur aliquo modo ad culpam accedere potuisse, confessione præmissa, hoc Sacramentum ministrent, licet adhuc Sacræ Mensæ participes non sint effecti (3).

IV. Solus proprius Sacerdos est Minister ordinarius hujus Sacramenti. Quamvis enim quilibet Sacerdos valide quidem Extremam Unctionem conferre possit, a Parochis tamen solis ex officio ministratur. Omnibus ergo extra necessitatis casum id prohibemus. Si quis autem absque ejusdem Parochi delegatione, aut venia id agere præsumpserit, si sæcularis fuerit, graviter pro libito Nostro punietur. Si vero Regularis, præter gravis culpæ reatum, excommunicationem Sedi Apostolicæ reservatam ipso facto incurret. (4) Nisi forte hoc Sacramentum Laicis intra suorum Monasteriorum septa degentibus, fibique actu vere inservientibus contulerint. (5)

V. Hoc infirmorum Oleum in argenteum, vel saltem stamneum mundum Vasculum, peculiari inscriptione notatum, & thece lignez immissum, & in serico sacculo involutum, in Loculo panno violaceo circum ornato ad cornu Evangelii Aræ majoris ad eum unice finem parato, & apposita inscriptione Oleum Sanctum, reverenter, & honorifice affervetur, & tute occludatur clavi, quam apud Parochum perpetuo debet fervari. (6)

VI. Reliqua pariter Olca, Chrismatis scilicet, & Catechumenorum

( 3 ) Syn. Piag. c. X. n. 3.

(6) Syn. Piag. hoc cap.

<sup>) 2 )</sup> Syn. Rav. Codr. de Extr. unct. n. 2.

<sup>(4)</sup> Syn. Rav. Codr. diet. cap. n. 15., Syn. Piag. loco cit. (5) S. C. Conc. 1587., @ 1738.

norum in Baptismalibus Ecclesiis intra argentea, vel stamnea vasa detineri debent, quorum alterum ab altero fecernatur, litteras habeat Olei qualitatem indicantes, eademque vascula intra Baptiste-

rium distincte custodiantur. (7)

VII. Omnia supradicta Olea tam Insirmorum, quam Chrisinatis. & Catechumenorum fingulis quibufque annis renovari debent omnino. Ideoque fingula vascula sive argentea, sive stamnea diligenter mundentur, & combustis veteribus Oleis omnibus cum eorumdem Goffipiis, & in Sacrarium projectis cineribus, nova in eis Olea immitti debent, quæ recenter a Nobis Feria V. in Cona Domini solemni benedictione consecrata fuerint (8) quæque accipienda semper erunt, numquam extra Diœcesim, sed ab Ædituo Nostræ Cathedralis. Illi vero, vel alteri, cui id commissum suerit, mandamus, ne dicta Olea cuiquam distribuat, nisi Sacerdoti, vel saltem clerico, alias pæna aureorum trium multabitur. (9) Eadem pæna punietur, qui in aliena Diœcesi Olea supradicta recipere præsumpserit.

#### CAPUT IX.

#### De Sacramento Ordinis.

I. Acerdotis est scire Legem, & ad interrogationem respondere de Lege (1) ne illud Prophetæ impleatur: Quia tu sciențiam repulifli, repellam te, ne Sacerdotio fungaris mibi. (2) Qui ergo in fortem Domini sunt vocati discant eum, qui secundum doctrinam est, fidelem fermonem, ut exhortari in doctrina fana, & contradicentes arguere possint. (3) Litterarum idcirco, Scientiarumque studium minime remittant, ut repulse vitent pudorem, cum ad Nos suum ingenium accedent comprobaturi.

II. Libera Patrimonii, vel Sacerdotis fruitio, ac fructium perceptio ad fraudes omnes evitandas, non tantum in Subdiaconarus, verum etiam in Diaconatus, & Præsbyteratus promotionibus in Actis

probari debet.

III. Sciant ii, qui in Sacris Ordinibus sunt constituti, minime posse

<sup>(7)</sup> lbid. n. s. 8 ) Ibid. ( 9 ) Ibid.

<sup>( 1 )</sup> Aggeus cap. 2.

<sup>( 2 )</sup> Ofeas cap. 6.

posse Benesicium dimiteree, absque Ordinarii Decreto. (4) Item Parrimonii alienationem Fideijusso fapit. Ideireo Sacerdotibus prohibetur super titulo suz Ordinationis onus imponere. Qui secus egetit fraudulenter, lethali culpa carere minime poterit, neque ecclesiasticas viabit Censuras.

IV. Qui Titulo fictitio, fiduciario, vel falso ad Ordines Sacros

promovetur, suspensionem ipso facto incurrit. (5)

V. Cum onus aliquod Patrimonio ineft, ingenue fatendum est, ut Nostra possit adprobatio, vel reprobatio accedere, pura si totum Familia Patrimonium pro unius ssili clericali titulo constituatur, ex quo tamen Pater, Fratres, Sorores, universa denique Familia esset ustendanda. Secus pænam a S. Canonibus indictam tamdiu subibit, quamdiu promotus aliunde provisus congruum Titulum cum nemi-

ne communicato jure possidebit (6).

VI. Illud præ oculis habeant 'Clerici promovendi, ne scilicet commendatitis sindiult Nos aut scripto, aut præsentia adeant, nam illos, uti meritis omnibus expertes, & omnino indignos repellemus. Nonnulli etiam artificiose, aut per vim quasi manuum impositionem ab Episcopo carpere contendunt. Nos autem corum promotionem co usque protrahendam ducemus, donoc Legi humiliter obtemperantes, bonis moribus, & clairotibus meritis cumulati, il fiant, qui ad Altaris ministerium a Nobis libentissime possin mancipari (7).

## CAPUT X.

#### De Sacramento Matrimonii.

I. Acramentum hoc magnum in Christo, & in Ecclesia a Deo institutum fuit, ut ex individua Viri, & Mulieris vitæ consuerudine, & sanctificarentur Conjuges, & susceptæ prolis mores ad æternam vitam promerendam instituerentur.

II. În fponsalibus contrahêndis plura sunt observanda, præter consensum coram Parocho præstitum, in quo serventur, quæ a Synodo Piazza statuta sunt, signanter, ut accipiatur ab uno seorim ab altero, ne dum Sponsalia de suturo Parochus exquirere arbitra-

<sup>(4)</sup> S. C. Con. in Terracin. 10. Jul. 1609., & 16. Nov. 1686., Trid Seff. 21. c. 2. de Ref.

<sup>(5)</sup> Fagn. in cap. Cum fecundum de Prad. n. 68., 69.

<sup>(7)</sup> Syn. Piag. in Ap. huj. cap.

tur, Sponsi per verba de presenti martimonium celebrent (1). Ea occasione Parochus meminerit etiam, atque etiam obtestari, graviterque monere Sponsos, ut quam primum in sacie Ecclesiaz contrahant Martimonium, ne interim loco devotionis, ac sidei per pericula a, ex peccata, acque etiam scandala se preparent ad suscipiendum sacramentum hoc Magnum in Christo, et in Ecclesia, ut ait Apostolus Cap. 5, 32.

III. Si quis uni cum spoponderit, alii deinceps sidem suam obstranserit, grave piaculum admittit (2). Sponsalia igitur etiam non
jurata, inviolate serventur, nam qui prioribus contemptis ad alia
transire prassumpserit arbitrio Nostro punietur. Pœnam ipsam multo graviorem exposcemus ab iis, qui ut facilius recedere possim a
prima obligatione, cum secunda rem habere per summum facinus

non verebuntur.

IV. Insuper qui post contracta Sponsalia, alio se conferunt; inihil solliciti de data side, & neque quo diverterint, vel quando redituri sint aliquo modo profitentur; sciant Nos a Sponsa in Civitate, vel Diocesti commorante requisiti; congruum terminum ad Matrimonium in facie Ecclesiæ contrabendum presinituros, quo elapso, partem ipsam hic manentem, liberam a side presista renunciabimus (3).

V. Famuli, qui paternam habent domum vel Mattis, vel Fratrum, ubi fe recipiant pro celebratione Matrimonii, coram Parocho corum domicilii contrahant, non autem Familiæ, cui infervinnt. Forenfes vero, & qui non habent domicilium in altera Paræcia Civitatis, valida e Parocho Dominorum, quibus fuam operam locabunt.

copulantur (4).

VI. Parochi eos acriori objurgatione profequantur, quos postnita sponsalia inter sese conversari repererint, & eo fortius, si sub eodem tecto commorentur. Si autem eos non audieriat, Nobis, vel.

Vic. N. Gen. rem continuo deferant (5).

VII. Accepimus infuper, non fine animi Nostri mærore, in Diece cest sieri Convivum quad nuptiale in Domo Spondæ co die, quo tertio Matrimonium proclamatur, ad quod Sponsus, & sanguine conjuncti accedunt, totudique dies in comessiatonibus, & choreis, quæ citam in nocte protrahuntur, insumitur, maximo cum Animarum

<sup>(1)</sup> Syn. Plaz. hoc rap.

<sup>(3)</sup> Lamb. Inft. 11. c. 6. n. 5. 6.

<sup>(5)</sup> Syn. Piag. hos cap.

detrimento, eo vel magis, quia festivus dies operibus tenebrarum contaminatur. Malam hanc confuetudinem abrogare volentes, prohibemus, ut imposterum tali die, neque hujusmodi convivium fiat, neque cetera perpetrentur, quæ modo diximus; neque Sponsus ad domum Sponsæ accedere præsumat (6), sub pæna unius aurei pro quolibet eorum, qui tali convivio interfuerit, & trium aureorum, nec non carcerationis, aliarumque pœnarum arbitrio Nostro contra

domesticos Sponsæ, a quibus invitati excipiuntur.

VIII. Perlatum itidem Nobis fuit confici Matrimonium postea în faciem Ecclesie nulla comitante caterva conjunctorum, contra ejusdem Ecclesie ritum, & alia sieri, quæ in Animarum perniciem vergunt. Nos itaque sub iisdem pænis jubemus, ne frequentia Propinquorum umquam adhibeatur, nisi eo die, quo Sponsi ad Ecclefiam pergunt, ut a Parocho rite conjungantur, quo eadem die Sponsa deduci debet, ut sub eodem tecto sit cum Sponso suo. Tunc vero cunvivium parari non vetamus juxta modestiorem non satis laudandum regionis illius confuetudinem. Choreas tamen ducere prohibemus in diebus Festis etiam post nuptiale convivium. Mala enim extirpanda funt, non toleranda.

IX. Prohibemus item sub pæna unius aurei, ne Sponse post contractum in Ecclesia Matrimonium, & post plurium dierum cohabitationem cum Sponsis suis, iterum ad suos Parentes, vel Consanguineos se recipiant, ut antea; ibique post totidem dies a suis Sponsis diurno, ac nocturno tempore ita sejunctæ permaneant, reversuræ post illos dies ad stabilem deinceps sub codem tecto cum iildem Sponsis suis cohabitationem. Pravum hunc agendi morem in rusticorum præcipue Matrimoniis novimus invectum, quem vulgari nomine vocant Rivoltaglie. At illum abolere, & radicitus extirpare cupimus, & efficaciter volumus, plurima enim mala ex eodem oriri compertum est. Nuptiæ iterum in domo Sponsi sieri poterunt, nam nos eas non vetamus, sed Mulier cum viro suo cohabitet: reprobamus enim quidquid in contrarium peragere solent rudes. Qui vero commodum, seu permissum in prædictis casibus præstabit, eadem Lege, ut supra num. VII. hujus Capitis punietur, nec vir ipse Nostram coercitionem effugiet, si talia permiserit, aut connivebit.

X. Tollatur etiam abusus, quem sublatum etiam recepimus in Sy no-

<sup>(6)</sup> Lamb. Inftit. 46, n. 25.

Synodo Cantoni (7), quo mediatores Matrimoniorum, vulgo Bracchi, apprehenfa dextera Sponforum, utramque mutuo conjungunt, & promissionem de futuro Matrimonio ineundo au facere, au renovare, ipsis præsentibus suadent. Neque indecoræ hujus actionis

auctores pæna pecuniaria, & etiam carceris carebunt.

XI. Plurimum hac in re confidimus prudentiæ, & zelo Parochorum, quorum conficientiam oneramus, illofque oblecramus, ut paftorali, quo decet, fludio, & charitate curent omnino tollere a Rufticorum animo quasiliset hujufmodi pravas, & forfan fuperfiticias confuerudines, dum hoc Ecclefiz Sacramentum celebrare volunt. Fideles eorum cure commilifos ferio edoceant excellentiam, & diagne ad illud accedant Christifideles, & Gratiæ fanctificantis particips fieri poffint, quod commode, & aptisfime agere poterunt Parochi omnes in actu, quo Contrahentium recipiunt confensus præfitationem.

XII. Meminerint demum Parochi ipfi, illis esse vetitum nuptialibus Conviviis adesse. Idcirco sint questo sue memores Dignitatis, neque his cetibus se immiscentes, eam tam inconsulto abjiciant (8).

#### CAPUT XI.

## De vita, & Honestate Clericorum.

I. Lerici, & Sacerdotes in sortem Domini vocati, nihil in habitu, incessu, & Conversatione proferant, quod turpe videatur, characterem dedeceat, vel sæculare sipiat. Veste munda, sed nigri coloris, & talari, in selfits diebus slatem usque ad meridiem, femper ipsi in Civitate, & Oppidis induantur (1). Ornamenta supersua abjiciant; Coronam, & Collare, tamquam Christi militis insignia, continuo deserve non erubescant.

Il. Quicumque Clericali militiæ cogitans adferibi, vel ad majores Ordines promoveri, sciat se non alio posse comparare modo, nis recte servando methodum in studiorum suorum curriculo, quam

hic

<sup>(7)</sup> Syn. Cant. S. ultim. de Matrim.

<sup>(8)</sup> Syn. Plaz hoc cap. n. 12.

<sup>(1)</sup> Syn. Piag. hoc cap. , Clementina Quoniam de vite &c.

hic injungimus. In primis itaque noverit, fibi addifeendam effe Lingue Latinæ Grammaticam, qua facilem ad cereras facultates aquirendas viam fibi fternere pofit. Inde Rhetoricam biennio excolat. Tum fi univerfæ Philosophiæ non licet, faltem rationali feientie, feu Dialectie; anno integro det operam. His vero diciplinis infiruchus Sacre Theologie, aut Juris, Canonici facultatem aggrediatur, quarum uni, aut alteri ante Subdiaconatum per integrum annum incumbat. Item per alterum ante Diaconatum, ac demum alterius anni spatio ante Sacredotium; & fic per integrum triennium explorata ejus diligentia, & in studio folertia, cujus apud Nos periculum facere debebit, alacriori, & facentiori animo ad sacrum Ministerium eum promovebimus. (2)

III. Clericos omnes faltationibús five publicis, five privatis; quocumque in loco, vel tempore habeantur, ne dum se immiscere, sed & interesse, vel personam induere, districte prohibemus. Si quis vero Sacerdos, vel in alio facro Ordine constitutus, vel Clericus beneficiatus, cum Fæminis choreas duere aussiss sieris; Suspensionem a Divinis Nobis reservatam ipso facto incurrat, aliasque penas arbitrio Nostro infligendas, juxta gravitatem culpæ, & scanda-

lum . (3)

IV. A venationibus clamorofis, a mercatibus animalium, a delatione armorum, a tabernis, ab aleis, & ludis quibucumque, quos S. Canones vetant, nec non ab iis omnibus, qui d' Azzardo nuncupantur, & qui novifimo Decreto pro Urbe Roma, & Noftra etiam Romandiole Provincia prohibentur (4) se ablineant omnino Ecclesiastici omnes sub penis arbitrio Nostro irrogandis. Quod si aliquando licitis ludis, recreandi animi gratia detineri velint, id, dum ne publice, aut per notabile temporis spatium siat, non vetabirmus. (3)

V. Núllus Clericorum audeat Feminis, quamvis confanguinels præfertim per vias, & plateas, brachium, aur manus facris Myfleriis tractandis deputatas porrigere, neque nochu per urbem, aliaque loca profana excurrere canendo, vel musica infirumenta pullando, feu id agentibus comitem se præbere. Si quis autem sue conditio.

nis

<sup>( 2 )</sup> Syn. Piag. c. 11. n. 7.

<sup>(3)</sup> Syn. Piaz. c. 13. n. 9. Syn. Rav. Cant. & Codr. (4) Part. Edicti Sanctiffini D. N. in Ap. n. VIII.

<sup>( 5 )</sup> Syn. Piaz. , ut Supra Syn. Rav. Codr. par. 3. c. 6. n. 8.

nis immemor fimilia perpetraverit, arbitrio Nostro punietur, habita majoris, vel minoris scandali ratione, ad aliorum exemplum. (6)

VI. Sub iifdem pænis omnibus Ecclefiasticis prohibemus Fæminarum consuetudinem, & familiaritatem, sed multo magis sufpectas adire, aut alloqui. Et si quis Parochus, aut Ecclesiasticus seorsim a consanguineis vivens, mulierem samulam apud se habeat, hæc sit extra omnem suspicionem, & Nostra accedente adprobatione. (7)

VII. Illud propterea, ut Clerici, & Beneficiati advertant, ferioque perpendant enixe optamus, quod habitum clericalem, & patentem Tonsuram non gestantes, ipso jure amissionis, & privationis fructuum eorumdem Beneficiorum pænam incurrunt, ita ut illos percipere, vel perceptos retinere, & suos sacere nullo modo possint (8). Ipsi ergo quoad præteritum tempus propriæ consulant conscientia, sed caveant imposterum, nam Nos poene executionem omnino pracipiemus, & folita praveniente monitione illos titulis, quibus immerito gaudent, expoliabimus. Indignamur enim Ecclefiæ stipendiis augeri, quos ad Ecclesiam pertinere ipsos pudet, curantque fummopere, ut ne habitu quidem dignoscantur. Hi cum divo Bernardo sibi ipsis jure exprobrare illis verbis possunt: Ego quadam saculi chimæra, non Clericum gero, nec Laicum. (9)

VIII. Sanctiones Ecclesiasticas a Pontificibus sæpius latas contra Ecclesiasticos negotiatores, alias huic Diœcesi ad servandum propolitas a Prædeceffore Nostro iterum in mentem revocamus, nec in Legem peccantes quovis prætextu paupertatis propinquorum, vel interpolitæ personæ se tueri possunt Sacerdotes, contra quos etiam per inquisitionem agendum esse duximus (10). Ignominia enim Sa-

cerdotis est propriis studere divitiis.

IX. Clerici sciant numquam ad altiores Ordines se ascensuros esse, nisi omnia huc usque memorata effugiant, & ab aliis illicitis fe abstineant. Illos etiam ab Ordinibus repellemus, quos inveniemus non intersuisse Dominicis diebus in Domo Missionis, & ibidem

<sup>(6)</sup> Ibid. (7) Ibid.

<sup>(8)</sup> Syn. Rav. Codr. ibid. n. 3. , Ben. XIII. Confl. Cath. Eecl.

<sup>( 9 )</sup> Trid. Seff. 14. c. 6. de Ref. ( 10 ) In Ap. Syn. Piag. ad cap. 13., Dec. 1. n. g. Tit. 43., Conc. Fale, Ben. XIV. de Syn. Diac. c. 6. n. 4.

dem non adfuisse Feriis quintis, quibus Ecclessastice Collationes haberi solent. Item si eos negligentes reperienus ad Casuum resolutiones, & ad Dockrinæ Christianæ scholam in propria Paræcia, vel alia eis adsignata Ecclessa.

X. Illos omnes, quos reperiemus in Laicorum domibus vilia tractantes, atque in eorum famulatus open locantes contra Canonum Sanctiones, gravibus pœnis arbitrio Nostro puniemus (11). Videantur Monita D. Caroli in Appen. n. IX.

## CAPUT XII.

#### De Capitulo.

I. Dicut Angeli în celo, sic ministri ordinati sunt în Choro; Opus Angelorum est semper Deum laudare: Opus Camonicorum est intenta mente psallere, & orare (1). Omnes quotquot adsunt Dignitates alios per bonum exemplum ad regulas servandas adigant, & quorum est communis oratio, officium idem, & locus, în unum conveniaat charitate perfecta. Psallite Domino în hymnis, & canticis spiritualibus, ut non vituperetur ministerium vestrum. Levate manus puras, sine ira, & disceptatione. Exemplum estore Fidelium in verbo, in conversatione, in charitate, în side, în castitate. (2)

II. Dum in unum conveniunt, ea absque jurgiis, contumeliis, & clamoribus disquirant, quæ ad Ecclesiæ utilitatem, & Domus

Dei nitorem pertinent. (3)

III. Omnes in gradu suo consistant, ne fratrem aliquis contur-

bet, aut illi temere adversetur, quod omnino absit.

IV. Nullus Canonicorum a Choro discedat, Presecto non annuente, nis Divinis Officiis omnino absolutis, inclusive orationibus post Officium recitari solitis, nisi urgens necessitas eum premat, alias puncterur tamquam absens pro illa ultima hora. (4)

V. Punctatores fideliter Officium suum impleant, quod quoties aggrediuntur, toties in manibus Nostris, vel Vic. N. Gen. juramentum prestare volumus illud sancte exequendi. Quolibet quoque

anno

<sup>( 11 )</sup> Syn. Piag. eod. cap. n. 14.

<sup>(1)</sup> A Kempis. (2) Ad Tim. 4, 12.

<sup>(3)</sup> Con. Mediol. 4., Syn. Piag. hoc cap. n. 14.

<sup>(4)</sup> Monita S. Caroli ad Can. & Conc. 4. Mediol.

anno, & pro libito Noftro Librum fallentiarum Nobis exhibeant, ut an recte munus ipfis demandatum expleverint cognoscamus.

VI. Canonici femel in menfe, intimatione pramissa, & in Capitulari libro exposita, in unum conveniant, nisi utilitas, vel necessitas Ecclesia sapius id sieri postulet. Negotia non in eo, quo proponuntur Capitulo expediantur, sed in sequenti, nisi casus urgeat. Qui absque legitimo impedimento absuerint, trium dierum punctatione corripiantur; valide vero absque eorum interventu, cum vocati fuerint, omnia statuentur, citra Capituli dispendium. Cum fermo erit de aliquo ex Capitulo, tam iple, quam ejus consanguinei, & affines, usque ad secundum gradum inclusive, ab aula capitulari fe subducant, ut omnes libere suam proferant sententiam. Omnia tandem a Secretario in libro ab eo servando fideliter scribantur (5).

VII. Divi Caroli monita in Append. dabimus num. X. fecundum quæ & animum in Divinis peragendis, & corpus componere curabunt.

VIII. Ne Chorus debito fraudetur obfequio, mandamus, ne ab eo supra tertiam partem absint, neque Adventus, & Quadragefimæ temporibus vacationes contra Canones fumant, alias folita punctatione multentur (6).

IX. Qui ultra tres dies a Diœcesi absuerit. Nobis inconsultis. trium aureorum pæna punietur (7).

# CAPUT XIII.

#### De Parochis.

Ui Populo præfunt, tamquam lucernæ fuper candelabrum posita videant, ne offendiculum pusillis præbeant, sed ita mores suos componant, ut aliis verbo, & exemplo prædicent. Habeant igitur mysterium Fidei in conscientia pura, qui enim bene ministraverint, gradum bonum sibi acquirent, & multam siduciam in Fide (1).

II. Decorem Domus Dei, & nitorem facræ fuppellectilie femper

<sup>(5)</sup> Syn. Fiaz. c. 14. n. 9. , & feq. (6) Lamb. Infl. 107. n. 3.

<sup>(7)</sup> Lamb. ibid. , Syn. Fiag. hoc Cap. n. 3.

pro viribus Parochi promovere, & conservare curent. Missam pro Populo diebus Festis jugiter celebrent juxta Conc. Trid. mandata (3), & Bened. XIV. Const. in Append. Synodi Piazza Iegendam (3), eamque in Codice ad id parato cum expressione diei, nominis, & cognominis ejus, a quo suerit celebrata, propria manu conferibant.

III. Parochi suas oves non deserant, mercenariorum more, non enim excufabitur Pastor, si Lupus oves comedat. Sanguis earum de ipsarum manibus a Supremo Judice exquiretur, nam eas aquisivit sanguine suo (4). Attendant quaso Apostoli verba pracipientis, ut in omnibus laborent, & ministerium suum impleant (5). Caveant igitur, ne Populo verba defint, eique res ad falutem assequendam scitu necessarias diebus festis enucleare non detrectent, panemque evangelicum in Missa semper pro viribus, & ad captum uniuscujusque omnibus sedulo frangant. Quantum enim in Domino gloriamur pro his, a quibus munus hoc alacriter præstatur, tantundem, atque eo magis mœrore afficeremur, si quos suarum partium immemores inveniremus. Ex his cognoscant Parochi, per se ipsos debere munus fibi demandatum exercere, & per alios in subsidium. Idcirco Coadjutores sibi adsciscant, non ut otiose ipsi viventes, totum in eos officii pondus rejiciant, sed ut suppleant in Populi frequentia, & in partem laboris, Parochi vires excedentis, advocentur (6).

IV. Parochi Refidentiz legem, quam Conc. Trid., & Summi Pontifices tantopere commendant, meminerint ab just religiole observandam. Nedum vero otiole, & fola præsentia assideant, sed opere quoque, & labore omne conserant studium, ut over sibi commisas recte cognoscant, pro his Sacrificium osterant, Verbi Divini præsideatione, Sacramentorum administratione, & exemplo bonorum operum pascant. Pauperum, aliarumque misierabilium personarum curam paternam gerant, & in cetera omnia pastoralia munera serio, & excharitate incumbant.

V. Neque ii Animarum Curatores huic legi satisfacere inten-

<sup>( 2 )</sup> Seff. 6. c. 2. , 7. c. 5. , 21. c. 6. , & 25. c. 16.

<sup>(3)</sup> In Ap. Syn. Piaz. cap. 15. n. 1. Notabiliores vero particula ejufd. Constit. habentur in hac Appen. n. XI.

<sup>( 4 )</sup> Trid. Seff. 6. c. 1. de Ref.

<sup>(5) 2.</sup> ad Tim. 4.

<sup>(6)</sup> Syn. Piag. hoc Cap.

dent umquam, qui tam dinrno, quam nocturno tempore in Urbe jugiter commorantur, exceptis folis diebus Festis, quibus ad proprias Ecclesias se conferunt. Neque illi, qui nocturno ceteroquin tempore residentes, Missa summo mane celebrata, Urbem petunt, & in ea diurno tempore totius, vel majoris partis anni permanent, quamvis pascendis ovibus substitutum ab eis deputatum relinquant, contra id, quod jam a S. Congreg. Conc. declaratum suit (7).

VI. Nullo occurrente sestio, & nemine corporis infirmitate

VI. Nullo occurrente fello, & nemine corporis infirmitate in Paraciæ fuæ finibus laborante, fi Parochi pro fuis agendis negotiis, aut alia rationabili caufa biduo, aut triduo abefie voluerint, id iliis non liceat, fine Noftra facultate in Civitate, & Vicariorum Foraneorum in Dieccefi; Si vero longioris temporis fpatio fint receffuri, Noftram exquirere debebunt licentiam, quam non nifi in feriptis, & caufa cognita concedemus, & idoneo relicto fublituto a Nobis ad parochialia munia obeunda adprobato (8).

VII. Si autem Parochos aliquos desides inveniemus, quod absit, sciant se lethali crimini esse obnoxios, & a Nobis pro gravita-

te culpæ esse puniendos.

VIII. Quamvis a Pradecessore Nostro Piazza consistum suerie datum Parochis; ut possquam sunt delecti ad munus parochiale, secedant per decem dies in Domo Missionis ad vacandum spiritualibus exercitationibus, antequam tantum opus aggrediantur, Nos tamen non latet id raro, vel numquam servari. Sciant igitur, quod eis imposserum institutio denegabitur, nis prius consistenti in Noftra Cancellaria per attestationem Superioris Missionis, ipso monitis hisee synodalibus paruisse. Cum vero necessitas urgebit, a Nobis, vel Vic. N. Gen. dispensari, vel potius ad aliud tempus transmitti petant.

IX. Oblationes a Parochianis Altari, vel Sanctorum Imaginibus, præfertim in Diœcefi factas in expressam causam erogent Parochi, easque in Codice proprio ad id tantum compacto, describant; non vero in Libris, in quibus Missa adnotantur. Expensæ autem ita moderentur; ut numquam ære alseno pium opus, vel Societas gravetur. Volumus enim id periculo Parochi omnino cedere. Societatum proventus, & elecmosynæ numquam impendantur in Ec-

(7) S. C. Conc. 8. Feb. 1747. In Ap. Syn. Piaz. c. 15. n. 1. in hac Append. n. XII. Syn. Rav. Codr. par. 3. c. 14. n. 16.

<sup>(8) 1</sup>bid.

clesiæ restaurationem, nisi Nostra accedente sacultate in scriptis danda, alias nihil eis prossururum sciant, & teneri de proprio ad rescicienda damna. Si consuetudo inveterata eis hunc titulum præbeat, a Nobis tamen, ut iterum probetur oportet (9).

X. Cum contigerit mortuos in Libro Defunctorum describi, si

de conjugatis sit sermo, apponatur nomen conjugis superstitis.

XI. Parochi de pracedentia inter se certantes, consineudinem servent, & que a Nobis Cap. IV. n. 18. hujus Synodi prasinita suerunt. Qui turbas contra id, quod suerit prascriptum excitabit, a judicii limine repelletur, & arbitrio Nosfro punietur (10). Quorum autem jura revera læduntur, Nobis ea probent, & re mature disensila, Nosfræ senentiæ acquiescant. Nec umquam speciosi tituli prassidio, quod farta teda propriæ Ecclesia jura se fervaturos jurarunt, juvari considant, Nobis aperte contradicendo. Meminerint enim volumus, eos primo obedientiam, & reverentiam Ordinario jurasse. Idico sacramentum illud invasores, & injuste usurpatores tantum respicit.

XII. Sancte funt a laudata Decessoris Synodo omnia constituta, quæ nisi exacte serventur, pænas ibidem præseriptas subibunt transgressores. Volumus signanter, ut quæ de Conswisis edicuntur, exacte custodiantur. Dolendum quippe est Parochos Decretis Synodilibus contraire, & vel magis, cum in dispendium pauperum id agatur, quibus subtrashitur quidquid ultra necessitatem in lauta mensa uno die consumitur. Nos imposterum contra inobedientes proviribus obssistemus (11).

XIII. Caveant démum Paltores Animarum litigia, & contensons cum ovibus fibi commiffis, ne charitas frigefeat, & feandalizentur puffili. Si diffidium aliquod oriatur, compositione amicabilitollatur; & fi medium nullum fit, ad Nos, vel Vic. N. Gen. facti feriem exponant, qui tamquam Patres, non Judices omnia compo-

nere curabimus.

XIV. In testimonio ferendo quoad mores illorum, qui degunt in propria Paraccia, caute se gerant, ne plus aquo ipsorum instanta indugeant. Si quis vero indignum tali prassidio munierit, arbitraria pæna punietur. Item commendatitiis non juvent cos, a qui-

<sup>(9)</sup> Syn. Piaç. c. 15. n. 17. post Syn. Rasp. in Addit. ad cap. 43.

<sup>(11)</sup> Lamb. Inflit. 54. , Syn. Piag. hoc Cap. n. 24.

quibus res scitu necessariæ ignorantur, illosque a Matrimonio contrahendo, & ab officio Patrini, seu Susceptoris arceant (12).

#### CAPUT XIV.

De sacrosanctis Ecclesiis, & Altaribus deque eorum Juribus .

I. Legi, & fanctificavi locum istum, air Dominus, ut sit Nomen meum ibi in sempiternum (1). Si autem de templo, in quo oves, & boves imolabantur, fic loquutus est, quid de Ecclesis, in quibus verum Christi Corpus quotidie pro peccatis nostris Deo Patri offertur? Ab eis omne immundum, omne profanum, indecorum, & fordidum pellatur (2). Mulieres velato capite, & modedestis vestibus in Ecclesiis stent, ne ipsæ, & quæ ab eis in ruinam trahuntur Anima, Deum vindicem habeant (3).

II. Altaria telis stragulis a fordibus tegantur sub pæna unius aurei: Pileos, & alia profana fuper Altarium menfis nemo fuperimponere audeat (4). Si autem quis femel correptus, monita contempserit, Ædituis mandamus, eos ad Nos, vel Vic. N. Gen. deferre. Cum Altaria in festivitatibus componuntur, ad mensam ampliandam plura pallia illis adjungunt aliqui, quo fit, ut facer lapis nimis a fronte distet, & in sacrificando Calix, & Hostia extra ipfum lapidem contra præscriptum collocentur. Ne id imposterum fiat, vetamus sub unius aurei pœna Ecclesiæ applicandi.

III. Homines folo indufio, vel vestibus super humeros projectis, vel rete caput obvoluti in Ecclesia Dei non tolerentur (5).

IV. Ecclesia Dei non est munienda more castrorum, & domus pacifici Numinis armis non est instruenda. Ecclesiarum Rectores igitur curent omni studio, ne arma muro, & foribus ipsarum admoveantur juxta id, quod in Nostro Edicto cautum suit (6). V. Le-

<sup>( 12 )</sup> Lamb. Inft. 46. cit. in Syn. Piag. c. 12. n. 4. Ediel. in Append. ejufd. Syn. ad Cap. 5.

<sup>( 1 )</sup> Paral. prim. 8, 16. ( 2 ) Conc. prov. Mediol. IV.

<sup>( 3 )</sup> Syn. Diac. Mediol. 11. 4 ) Syn. Piaz. c. 6. 8. (s) In Ap. n. XIII.

<sup>(6)</sup> Ibid.

V. Legem in præfata Synodo circa immoderatum Campanarum fonitum instaurantes normam ab eodem prescriptam, & quam da-. bimus in Appen., adamussim servari mandamus (7). Æditui, Sacriftæ, & Ecclesiarum Rectores eidem pænæ subjicientur, nisi præmissa observari curent, quam multam Sacristiz Cathedralis Nostræ nunc perpetuo addicimus, ad cujus exequutionem nulla premissa intimatione, vel examine, deveniendum esse sciant. Sufficiet enim Legem infringere (8).

VI. Cum defertur Viaticum moribundis nocturno tempore, ne · pulsentur Campanæ post datum signum vespertinum Salutationis An-

gelicæ (9).

VII. Equorum agitationes in plateis Ecclesiarum, vel prope Ecclesias ipsas districte vetamus, sub pœna decem Juliorum, aliave arbitrio Nostro, juxta casuum, & personarum qualitatem (10).

VIII. Ecclesiarum bona, juraque ab earum administris integra serventur, & qui damnum intulerit, idem refundere cogetur. Qui vero bona, vel pecunias locis piis addictas in proprios usus convertere præsumet, id dolo constituetur, & tamquam de furto reus reputari poterit, nec excommunicationes contra talia patrantes latas

effugiet (11).

IX. In Oratoriis ruralibus privatis Missam diebus festis nemo celebrare præfumat ante Missam parochialem, Nobis inconsultis, fub nena trium aureorum. Parochi autem celebrent hora competenti. Tempore, quo Parochus celebrat, vel Populo Evangelium explicat in oppidis, & ruri, non pulsentur Campanæ Ecclesiarum minorum, ne Populus ab auditione Verbi Dei avertatur. Nos igitur. cum facultatem faciemus justis de causis celebrandi Missam in præfatis Orațoriis, ante Missam Parochialem, numquam permittemus pulsari Campanas, ne Fideles, fignanter rustici a propria Paræcia distrahantur. Qui secus secerit, pænam unius aurei qualibet vice luct.

CA-

<sup>(7)</sup> In Appendan. XIV.

<sup>( 8 )</sup> Ibid.

<sup>( 9 )</sup> Syn. Rafp. c. 26., Piag. cap. 16.

<sup>( 10 )</sup> Syn. Piag. loc. cit. n. 11.

<sup>( 11 )</sup> Trid. Seff. 22. c. 2. de Ref. , Syn. Piag. c. 24. n. 2.

## CAPUT XV.

De dierum Festorum observatione, & sanctificatione.

I. M Emento, ut Sabbata santifices, ait Dominus Moysi (t), benedixit enim Deus diei Sabbati, & sanctificavit eum. Hac de sestivitatibus Judeorum loquutus est Deus, quid igitur de nostris?

II. Opera quacumque fervilia die festo prohibentur a Lege Divina (2). Quos ergo invenerimus contra Legem peccare, statis poenis in Nostris Edictis puniemus (3). Præ omnibus vero operamus omnes a culpis vacare, a crapula, a ludis, & vanitatibus, ne Divinam ultionem in prævaricantes sevire contingat (4).

III. Quicumque contractus venditionis, locationis, transactionis, & hujusmodi a S. Legibus vetantur, neque eos tolerabimus in

diebus festis (5).

IV. In vendendis, ac exponendis mercibus in festo serventur; quæ in nostro Edicto suprarelato in Appen. num. 13. constituimus.

ea omnia renovantes, quæ in illo præcipiuntur.

V. Similiter in Diœcess Villicis id omne interdictum esse venums, quod sapit servile (6). Tricici tritura, vel hominum, vel beluarum ope omnino prohibentur in Dominicis, & aliis festis diebus. Nulla enim necessitas, vel saltem rarissima id siudere poteris fore permittendum. Equos, vel alita animantia, si quis ad id locaverit tempore sessivo, penam in memorato Edicto statutam dabit. Contra recidivos autem gravioribus penis procedemus (7).

VI. Cum a Nobis, vel Vic. N. Gen. licentia in alíquibus cafibus impertietur, nihil eam obtinentibus fuffragabitur, nifi Vicariis Foraneis, vel proprio Parocho illam offerant, qui cognoscent de cafu necestitatis expresso, quo cessante exequutionem denegabunt. Si quis contra fecerint, cadem pena punietur, ac si facultas nulla ac-

cederet.

VII.

<sup>(1)</sup> Exodi 20. 8. (2) Conft. S. Pii V. Com primum. (3) In Ap. n. XIII., G XV. (4) S. Cirillus. (5) S. Pius V. Conft. fupracit.

<sup>(6)</sup> Syn. Piag. c. 17. n. 4. . & ab eo cit.

VII. Omnibus facultas denunciandi contumaces, & accufatori tertiam partem applicabimus pænæ, uti in laudato Edicto cavetur (8).

VIII. Parochis in vero necessitatis non assectatæ casu, quando periculum est in mora, & quando perdifficilis ad Nos patet accessius, integrum erit dispensare; hoc enim in casu cessat Lex, quæ non obligat cum gravi damno (9).

IX. Coloni, & conductores domorum, qui e prædio, vel domo conducta difeedunt, numquam mobilia in die felto cutru, vei farcinis compositis asportare presumant, sed pareant Edicto, penas graviores daturi, si precepto Divino, & Ecclesiastico contempto, Nofiram aultionem provocabunt (10).

## CAPUT XVI

## De facris Jejuniis.

I. Quadragesimale Jejunium, quod ad Animæ, & corporis medelam institutum est, & cujus ope vitia curantur, virtutesque roborantur, haud firuduose a Fidelibus colitur, nissi mens ab iniquitate revocetur, & convivia pura, casta, simplicia, & moderata sint (1). Non prodest oleo non vesei, ait Hieronymus, & molessiar quastam ciborum quaerrer, tota bortorum cultura oexatur, & cum deliciar sellamur a regno Custorum retrabimur (2).

II. Ne igitur inanis reddatur tam sahubris Ecclessæ institutio, caveant omnes ab esu carnium, & lactis temporibus vertis sub specioso praterus salutis tuendæ, nis prius a medicis constitum, & a N. Vic. Gen. opportunam dispensationem in Civitate acceperit. In Diocecsi vero Vicarios Forancos, vel proprios Parochos adibunt, que dispensatio in scriptis, & gratis concedatur (2).

III. Phisicis autem verba S. Caroli perpendenda subjicimus, qui illos sic alloquitur: Medici meminerint ita suarum else partium cor-

poris .

a \ Ibid

<sup>(9)</sup> Lamb. Inflit. 65. , Wab eo rel. Wanefp. in Nicol. V.

<sup>( 10)</sup> Fdic. Supracit. in Append. n. XIII.

<sup>(1) 5.</sup> Leo Serm. 4. de Quadr (2) Lib. 2. Fp. 12.

<sup>( 3 )</sup> Conc. prov. Mediol. V. S. Omnis , C 5. Neque Lamb. Inflit. 15.

sporti incolumitati profpicere, ut ne obliviscantur potorem bahere debere Aimarum salutem. Quapropter caveant diligenter, ne aliene cuspe participent inima facilitate sua in sue facienda necessitati utendi cibi vetitir.

Animadvertant igitur quasso, an vera, vel asteclata sint momenta
adverse valetudinis: an usu lactis sanitati prospicere possint, vel etiam carnium, sed in aliquibus tantum diebus. Tunc enim nesas
esset cum eis singulis diebus dispensare (4).

IV. Venditores carnium, cum fervatur Quadragessma, nec non alis diebus, quibus urget prazepetum Jejunii, ossiciana non aperiant, neque carnes exponant; sed oftiolum tantum reseabunt pro infirmorum commoditate, atque eorum, quibus carnibus vessei erit permissum, sinb pæna trium aureorum pro qualibet vice, alissque arbitrio Nostro contra recidivos, & contumaces. Nemini pratereta in Quadragessma carnes vendant, nisi sacultatem in scriptis, ut supra extragessma carnes vendant, nisi sacultatem in scriptis, ut supra extragessma carnes vendant.

hibeat fub eadem pæna (5).

V. Iis, quibus integrum est servare abstinentiam ait Grisostochomus (6): Jejunar? Demonstra mibi per ipsa opera..... Si pamperem videas, miserere; Si inmicum, conciliare; Si amicum laudabiliter agentem videris, non involteas; Si mulierem videris speciosam, praeteras. Quibus autem dispensatios saves, S. Casarius Arelatensis loquitur dicens (7): Post, eoquod non potest quis jejunare, amplius debebit erogare pauperibus, ut peccata, que non potest jejunando curare, posse elemosynas dando reclurere.

VI. Convivia immoderata in Quadragesima non sunt toleranda, docente Angelico: Si quis autem immoderato potu utatur, potes peccare, & meritum Jejunii perdere; suti etiam si immoderate cilum in u-

na commestione sumat (8).

VII. Saltátiones, five Chorez in Dominicis diebus Quadragefinme eliminandæ funt. Hæc Nos minime toleraturos edicimus propositis arbitrariis pænis, etiam carcerationis contra refractarios, quos etiam inquisitione persequemur (9).

VIII. In petendis dispensationibus ab Apostolica Sede vescendi carnibus, vel lacte, & ovis in Quadragesima, id quod a Ben. XIV.

( 4 ) Idem loc. cit. n. 17.

(6) Hom. 3. ad pop. Anthioc.

<sup>( 5 )</sup> Syn. Piag. in Ap. ad cap. 18.

<sup>(8)</sup> In 4. diff. 15., quaft. 5., art. 4, quaft. 3. ad 2. Summæ. (9) Bened, XIV. Conft. Inter cottera 1. Jan. 1742.

im. mem. proditum fuit attendatur. En ipfius verba: Peculiares morbi , quamvis frequentes imposterum pro causa solvende abstinentia non adducantur, nifi forte civibus universis iidem morbi communes babeantur, ob aliquam aëris corruptionem. Neque imposterum erbarum, olei, piscium, & ovorum pretia tanti ponderis effe cenfeantur, ut omnis Civitas, vel Diecesis ab instituto Quadragesime Jejunio, ac temperantia liberari contendant (10). Et paulo inferius: Itaque si revera aliquo in loco, neque oleum, neque pisces comparari possint, tunc incolis ejus dem loci permitti fas est, ut lacte, & ovis utantur. Si bæc autem revera deficiant, tunc carnis, salubris tamen, edenda facultas concedatur, interposita semper Jejunii servandi conditione. Nos igitur duas tantum causas commemoratas a tanto Pontifice in petenda relaxatione ab abstinentia Quadragesimali admittemus, inanes rationes ex expifcatis momentis, & particularibus commodis mutuatas posthabentes, juxta quas non licet tantum negorium aggredi, quin nimiæ indulgenriæ, & forsan culpabilis, nota incurratur.

#### CAPUT XVII.

De Verbi Dei Pradicatione ..

I. L'Untes in mundum universum pradicate Evangelium omni creature. Ita mandavit Dominus Apostolis, & Episcopis eorum successoribus (1). At negotiorum tum multitudine, tum varietate obruti pene Episcopi, viros probos, atque idoneos ad S. Pradicationis oficium obeundum assumere coguntur. Alicubi praterea sive jure, sive consineudine mos vieget, ut Plebs, vel universitas, aut privatus aliquis Concionatorem Episcopo repræsentent. Quod ad Nos attinet, idoneos quidem, curæ Nostræ vicatios pro virili parte dilipenter coopendimus. Ceteros vero etiam, atque etiam in Domino cohortamur, ut religioso, & doctos ministros sibi adsciscant, qui mores, non periodos componant, & verbum sanum irreprehensibile proferre studeant, quique potentes in opere, & sermon plebi Nobis commisse Evangelii panem sedulo dilucideque frangant, coque auditorum mentes doceant, & corda simul enutriant.

II. Curent fummopere Concionatores Populis æternæ vitæ verba

<sup>( 10 )</sup> Conft. Libentistime S. Illud etiam in fine, O Inflit. 50. n. 1.

ba predicare, corum aures non jocofis, aut humanæ prudentiæ perfuafibilibus verbis mulceant, fed Jefum Chriftum, & hunc Crucifixum annuncient, Dei, & Ecclefiæ præcepta, Sacramentorum frequentiam, aliaque ad temporis, Jocive rationem accommodata illis fervanda proponant. Miracula, & revelationes ex autforbius non probatis nullomodo proferre prefumant. Hereticorum opiniones, eorumque contra Ecclefam, ejudique dicipinam argumenta minime expoponant, quamvis fufficiens lubneclatur confutatio; nam evenire poteft, ur quis faculi philolophiæ imprudens fectaror, venenum bibat, & antidotum rejcitat.

III. Parochi Concionatores moneant, cul vitio potifimum in Paræcia occurrendum erit, ut contra eum Prædicationis jaculo Verbi Dei Præcones certare pro viribus possint, & vepres vincam Do-

mini fuffocantes evellere.

IV. Nullus absque Nostra permissione, & Benedictione in Ecclesiis Civitatis, & Diocesis prædicare præsumat, sub poena arbi-

trio Nostro insligenda (2).

V, Parochos monemus, ut parvulis panem petentibus frangant, oveíque fibi commissa sacri eloquii pabulo indefinenter reficiant. Defides si quos inveniemus, opportunis remediis eorum socordiam excitabimus.

VI. Concionatores Quadragefime in menfe Decembri electionem fuam Nobis patefaciant, quo elapfo integrum Nobis erit alios in locum ipforum fufficere. Qui autem ad hoc munus pro Adventu funt delecti, id in menfe Octobri praefare teneantur. Sciant enim Nos prefatis menfibus elapfas, àc nullo exposito per eso documento, eorum nominationem, vel prefentationem comprobante, venturos esse ad alterius ministri deputationem pro illa vice, qui tamen stipendium ab els, ad quos spectar confequetur (3).

VII. Qua hora Episcopus, cujus precipiuum munus est predicandi, id præstat, nullus alius, cujuscumque ordinis st, etiam in Ecclesiis Regularium, aut quomodocumque exemptis, sermonem Populo habere præsumant, nis speciali sacultate ab Episcopo impetrata (4).

r 2

CA.

<sup>( 2 )</sup> Clem. X. in Conft. Superna .

<sup>(3)</sup> Syn. Piag. Cap. 19. n. 1.

<sup>(4)</sup> Conc. prov. Mediol. 4., & Conc. Vien. fub Clem. V.., Bened. XIV. de Syn. Diec. lib. 9. c. 17. n. 5. 6.

#### CAPUT XVIII.

De Taxa Funerum, de Exequiis, & Sepulturis.

I. Axam funerum ab Episcopo Piazza, auditis Parochis Civitatis, & Diœcesis consectam iterum observandam proponimus; & in Append. dabimus. Omnes igitur monemus, ut eidem probe se consornare studeant, tam in Civitate, quam in Diœcess, pro qua extat provisso, quam niss servantis, quam niss servantis, aliamque fundadadad servantis, incurrent in beneficium hæredum Defuncti, aliamque majorem subibunt in Synodo Piazza constitutam (1).

II. Ad jurgia tollenda in Processionibus sunerum circa locum Parochis adsgnandum, & reliqua ad hoc spectantia, partibus auditis, ea statuenda duximus, quæ in Append. dabimus (2) mandantes omnibus, ut Legi pareant, sub pena unius aurei pro qualiber

vice a contumacibus folvenda.

III. Quotquor ad funus conveniunt tam Sacerdotes, quam Clerici, veste talari, superpelliceo, & Bireto induti accedant. Laici vero sacco Societatis ad funebrem cæremoniam evocati vestiantur, rite, & devote psallant; ad Nocturnum, & Missam omnes intersint, secus stipendio priventur (3).

IV Missan præsente Cadavere semper, quando sieri potest, cani volumus, vel salten legi. Si defuncti paupertas celebrantem eleemosyna fraudabit, Parochum de proprio, vel Fidelium subsidiis in

fimul collatis, supplere summopere desideramus (4).

V. In folemônoribus anni festivitatibus, cum nequit cani Misfa de Requie (5,), neque præsente cadavere, prohibetur & Desunêti publica delatio ad Ecclessam (6). Solemniores hujusímodi sunt Nativitas D. N. J. C., Epiphania Dom., primus dies Paschæ, & Pentecostes, Ascensio Dom., Festivitas Corporis Christi, Assumptio B. M. V., Festum Ss. Apostolorum Petri, & Pauli, Omnium Ss., Titularium Ecclessarum, & Patronorum Civitatum, & Triduum majo-

<sup>(1)</sup> In Apen. huj. Syn. n. XVI.

<sup>( 2 )</sup> Ibid. num. XVII.

<sup>(3)</sup> Syn. Rasp. hoc cap. (4) Rit. Rom. de Exeq.

<sup>( 5!)</sup> S. Rit. Congr. 3. Dec. 1612. , & 10. Aug. 1736.

majoris hebdomadæ. Nobis igitur inconsultis nemo audeat Desunctorum corpora ad Ecclesiam przdictis diebus sestis deserre; & cum facultas Nostra, vel Vic. N. Gen. accedat; id præslandum nocturno tempore, atque omnino private sieri debet; ac Parochi in hoc tantum casu, solita eleemosyna erunt contenti, non autem duplicati debetic.

VI. Caveant Parochi, Ecclesiarumque Præpositi, ne in exigendis funeralibus emolumentis, nimis avidi appareant, & ne horum occasione oriantur querelæ, contentiones, & lites, quarum causa, ut plurimum nimie cupiditatis, & avaritiæ notari solent Ecclesiasti, & etiam Animarum Passores, qui contenti esse dependica (2). Salvo igitur in omnibus, & cum omnibus eorum jure, mitius admodum agant cum pauperibus, & indigentibus, quibus emolumentum vel in totum, vel in partem, juxta personarum, & Familiarum qualitatem remittere poterunt.

VII. Aliquando etiam evenire folet, ut eodem funere tumulanda fint Cadavera Matris fimul, & Filii, vel Filiorum nuper natorum. Item ut ad fepulcrum ducantur cadavera duorum, vel plurium infantium ex uno, eodemque partu progenitorum. Et in hujufmodi cafibus Parochi, non pro numero cadaverum, fed pro unitate funeris, unum tantum emolumentum exigant (8).

VIII. Stipendia occasione funerum non palam, vel in Ecclesia iis, qui funeri intersunt, dentur, nec tempore, quo canitur Missa. ac Desinalis parentatur, sed in Sacrista; vel adnexa domo, ne rudes videntes, pretium putent, quod emolumentum est, & ne facra

caremonia turbetur (9) ...

IX. Vespiliones in curandis Desunctorum corporibus arbitrarium molumentum ne petant. Si de pauperibus sermo sit, ea stipe sint contenti, quæ a Desuncti propinquis secundum proprias vires illis offertur, quæque tres julios non excedat. Si autem illos vexare præsumpferint, arbitrio Nostro graviter punientur, & ab officio repellentur (10).

CA-

<sup>(7)</sup> Num. XVIII.

<sup>(8)</sup> Taxa fun. in Syn. Rav. Codr.

<sup>(9)</sup> Syn. Piag, c. 20, n. 25, (10) Ibid.

#### CAPUT XIX.

## De Proceffionibus .

I. S Olemnes Supplicationes, quæ toto orbe catholico: non femel in anno haberi solent, satis aperte demonstrant Christisidelium pietatem, & religionem, qua Deum Omnipotentem venerantur, eumque immediate, ac interposta etiam Sanctorum, præcipue vero Del Genitricis intercessione, exorant, ut sibi superna dona dispensentur, vel ut pro jam collatis reserant grates, vel ut tutissimum implorem auxistium ad calamitates repellendas, Divinamque iram placandam.

II. In his ego facris actionibus peragendis, ordo, de ritus Eoclefiafticus, ut exacte cultodiatur volumus, ad nutum caremoniatum Magiltrorum, ceterorumque Sacerdotum, qui ad infiruendas, dirigendafque Supplicationes deputari folent. Er omnes ea, qua decet modeffia, de reverentia incedant, ut uberes optatos firutus pro fpi-

ritualibus, & temporalibus necessitatibus assequi possint (1).

HI. Regulares omnes, etiam Monachi ad singulas solemniores, aliasque illis consuctas Supplicationes accedant, & ab iislem servetur ordo, & folita in Civitate Nostra pracedendi inter eos consuetudo, quam etiam observatam volumus inter Sodalitates, in quibus illæ pracedant, quæ prius saccis usæ sunt, eadem ab eis servata methodo in sinneribus ducendis (2).

IV. Nemo vero ex faculari Clero a principali SSni Corporis Chrifti, ceterifque folemnioribus per annum fieri folitis Supplicationibus fe fubrrahat fine Noftra, vel Vic. N. Gen. licentia obtenta, fub pena trium Juliorum, quam non effugiet ille, qui Fraternizatum facco indutus cum fildem in Supplicationibus conjungerur (2).

V. Nolumus in his quid profanum immiscert; imo quascumque repræsentationes, vel ludrica inhibemus; Nec pueri, aut puellæ quovis ementito habitu, etiam Angelorum, introducantur (4).

VI. Nemo Clericorum, Regularium, aut Confraternitatum feeum finat promifcue incedere laicos viros, sub pœnis arbitrio No-

**f**tro

<sup>(1)</sup> Syn. Rav. Codr. c. 11. de Supplie.

<sup>( 2 )</sup> Syn. Piag. hoc cap. ( 3 ) Ibid. ut supra

<sup>(4)</sup> Ibid. us fupra

Ato infligendis. Nemo vero, sub pæna carceris, ad liquatam ceram colligendam funalia gestantibus se adjungar. Sed omnes modeste, & gravi gressu incedant, & temperent a clamoribus etiam in Ecclesia, antequam Supplicatio inchoetur, ne Supremam Majestatem ad iram

potius, quam ad clementiam provocent (5).

VII. Novimus autem cum magno animi Nostri dolore, aliquando ocasione Rogationum, & tempore, quo Sacra Processio
consistit in Ecclessa ad Missam decantandam, evenisse, ut aliqui juvenes, nedum ex Constratemitatibus saccis induti, sed etiam nonpauci ex Cliericorum numero superpelliceo ornati, visi sunt per vieos, & plateas, vel per adnexa clausstra magno cum strepitu cursitare, & vanis sermonibus, vel ludis incumbere. Nos ergo huic malo, & scandalo occurrere passorali zelo nunc volentes, nedum Clericis hujusmodi irreligiosium morem expresse inhibemus, sub gravibus
penis ad Nostrum arbitrium, verum etiam Præsidentes, & Præsedos Constratemitatum iterum, acque iterum hortamur, ut in Confratres suos in hoc delinquentes animadvertant, eosque corrigant,
& expellant. Qui si Nobis denunciati fuerint, graviori modo punientur (6).

## CAPUT XX.

#### De Sanctimonialibus ..

I. D'Acræ Virgines Deo sacramento obstrictæ caveant, ne dum persectionis viam aggresse sunt, ad sæcularia iterum revertantur. Eas igitur etiam, atque etiam in Domino hortamur, ut ilii adhæreant, cui tamquam sponsæ copulantur; a mundanis omnibus se abstineant; colloquia inania, vanos quæsus, & negotia vitare curent, Regullis, quibus nomen dedere, perpetuum præstent obsequium; & abussi eradicare omnino satagant.

II. Sed ne oblivioni dentur Leges a Prædecessore Nostro latæ, ejus Synodi Decreta italico sermone quosibet mense intelligibili voce semel communi in mensa legantur, ut ab eo cautum fuit (1). Similiter legi volumus Encyclicam S. Congregationis in ejusdem Syno-

ďί

(1) Syn. Piag. c. 23. n. 36.

<sup>( 5 )</sup> Ibid. ut Supra

<sup>(6)</sup> Syn. Rav. Codr. c. 11. n. 10. In App. hui. Syn. n. V. S. abbiamo.

di Appen. excusam (2) semel in anno, & in Capitulo electionis Superiorisse, etiam in Monasteriis Regalaribus subjectis, sub pœnis in eadem Encyclica contentis; a contumacibus ipso facto unica tantum transgressione incurrendis, pro quibus Confessariorum etiam conscientiam oneramus.

III. At cum inanis futurus fit labor, nifi manus Legis imperio regatur, & corda mandatorum observantia magis, magifue in dies ad Deum erigantur, memores sint oportet Aposlolici verborum, quod sellicet non muditoris tantum, sed fastoris verbi apud Deum justificabien funt lata. Nihil enim earum instituto dignius, quam Summorum Ponticum Placita; & SS. Congregationum responsa caue custodire. Ejustmodi sunt, quæ ipsis proponuntur, nihique arbitrarium additum tiut. Advertant item, quam maxime optamus, ne Legibus prastatis adversances, prasfertim its, quibus Censuræ sunt adnexe, cas spernendo, Divinam provocen ultionem, & Nobis occasionem præbeant severius cum refractarias agendi (3).

IV. In agendis Festivitatibus in Écclesiis Monialium, videant, ne potiones, & sorbitiunculæ in Sacristiis dentur, id enim quam maxime dedecer, scandalum adslantibus præbet, Sacerdores orantes perturbat, loci sanditati repugnat, ut dum Sacerdores ad Divina peragenda se colligunt, vel Sacro perageto, gratias de more agunt, sermones elata voce cachinnis misceantur. Extat super id S. Congregationis Decreum, quo omnes Moniales, etiam exemptione, vel privilegio quocumque donatæ, ligantur, cui ni pareant, in penis Le-

ge inflictis hæsisse declarabimus (4).

V. Puellæ ad habitum Religionis fuscipiendum cooptatæ sedulo a seculi pompis & vanitatibus sibi temperent, illud semper præ
coulis habentes, quod Deo copulande pergratam ips in corde mansionem parare debent. Servetur Chirographum s. m. Clem. XIII.
super deposito dotis, quod seri debet, antequam Moniales capitulariter congregentur pro acceptatione Novitiæ, in eaque seriptum
legi autenticum teslimonium depositi. Ut autem sraudes. & collusiones omnino tollantur, mandamus, ne recipiantur Cedulæ depositi in Officio Nostro civili, nist constet de numerata pecunia, num-

quam

<sup>(2)</sup> Ibid. in Ap. n. 6., in hoc Ap. n. XIX.
(3) Ibid. per tat.

<sup>(4)</sup> Syn. Piag. n. 10. , & diet. Encicl.

quam vero si in facculo obsignato summa deponatur, aliter Notari-

um subjicimus pœnæ refundendi de proprio (5).

VI. Hæ autem, quæ educationis gratia in Monafteriis aluntur, tib Magisfræ cura ad id delectæ maneant, nec privatæ Monialis regimini concredantur, privatio enim vocis activæ, & passivæ jam a Prædecessiore Pizaza inflicta, a Nobis etiam indicitur contra hanc lægem peccantibus. Neque hujusimodi Puellæ ab aliis Monialibus in proprias cellas ad obsequia eis præstanda pertrahi posint, nis facta issis a Superiorissi acultate. Item modestis, & omnino uniformibus vestibus utantur suboscuri coloris, nihilve quod vanitatem redoleat admittant (6).

VII. Regulares femel ad Monialium confessiones excipiendas adprobati, etiam in Monasteriis eistem subjectis, non valeant alio tempore munus hoc exercere, nisi a Nobis, vel Vic. N. Gen. ite-

rum obtenta facultate (7).

VIII. Confessarii Monialium electam portionem Gregis Christi fedula cura pabulo sanz doctrinz nutriant, ut nihil in moribus ab earum instituto alienum admittant, nihil contra Ecclesiasticas Leges, & Synodicas sanctiones peccare sinant, & siguid deprehenderint regulis minus confonum, statim correctione opportuna emendare studeant. Poenitentiz Sacramentum extra confessionalem sedem ne ministrent, nec spirituales collationes cum issuem healent. Neque hoc agant ante Solis ortum, vel post illius occassum (8).

IX. Neque audeant munera, licer modici momenti, a Monialibus, etiam Monafterii nomine recipere, fed folis confuetis flipendiis a Nobis adprobatis fint contenti. Monialibus pariter fub S. Obedientiz precepto inhibemus quorumcumque etiam parvorum munerum miffionem Confessiris sive ordinariis, sive extraordinariis. Ino-

bedientes autem gravibus puniemus pœnis (9).

X. Perfuafum vero jam Nobis éft, Sanétimoniales optime noffe præflantifimum Paupertatis religiofz præfidium in vita communi pofitum effe, juxta Tridentini doctrinam, utpote que omnis proprietatis periculi est expers. Hinc eas, quibus hoc beneficium

<sup>(5)</sup> Ead. Encycl. in Ap. (6) Syn. Piaz. cod. cap n. 34.

<sup>(7)</sup> Ibid. n. 33. (8) Ibid. n. 31

<sup>(9) 1</sup>bid. n. 32.

nondum a Deo concessum est, hortari non dubitamus, ut illud assiduis precibus ab ejus Bonitate efflagitare non cessent. Interim tamen ista, qua in majori violanda paupertatis periculo sunt constitutæ, vigilare summopere debent, ne terrena substantia illectæ, a

cœlestibus regnis, & divitiis arceantur (10).

XI. Hoc Deo favente non continget, si tum omnium rerum dominium, tum etiam usum a Superiorum voluntate non pendentem Monialibus interdictum & sciant, & abominentur. Caveant ergo, ne quidquam fine Superiorum facultate aquirant, vel ex Monasterii rebus sibi vindicando, vel ob exteris, etiam consanguineis, five dono, five alia ratione, aut contractu aquirendo, & ne quidquam fine eadem facultate, aut ex rebus Monasterii, aut ex iis, quæ ipsis ad usum concessæ sunt, alienent (11).

XII. Ad paupertatis Votum fic observandum, & ad omnem religiofam perfectionem actu exercendam, plurimum, ne dicam unice, confert Meditationis, five mentalis Orationis quotidiana exercitatio, juxta Regulam cujusque Instituti; quam in rem, si totum studium, atque attentionem Sponsæ Christi contulerint, presertim in Choro horis, præscriptis, nova in dies religiosarum virtutum incrementa in se ipsis reperient, ac mirabuntur, & propria experientia verum esse fatebuntur illud Prophetæ: In meditatione mea exardescet ignis (12) ..

XIII. Perfonati homines, aut Fœminæ, vel etiam larva depofita, ementito tamen habitu induti, nullo modo ad Monialium Colloquutoria accedant, sub carceris pœna vilibus irroganda, & Scutorum vigintiquinque superioris ordinis hominibus infligenda (12).

XIV. Nulla demum Nobis inconsultis Abbatissarum, seu Præfectarum electio fiat in Monasteriis, etiam Regularibus subjectis, sed Nobis præfinita dies denuncietur; volumus enim juxta Constit. 18. Greg. XV. hujufmodi electionibus una cum fuis Regularibus Przlatis, vel per Nos, vel per alium semper interesse, & præsidere (14).

CA-

(13) Syn. Piaz. c. 23. n. 8.

<sup>( 10 )</sup> Syn. Cefen, Card. Denhof. lib. 3. c. 7., Syn. Rav. Cant: par. 3. c. 14. (11) Syn. Rav. Cant. ut fupra

<sup>( 12 )</sup> Epife. Agufelli in Addit. , O notis ad Syn. Denoff. n. 13.

<sup>(14)</sup> Ben. XIV. de Syn. Diac. lib. 5. c. 12. n. 4..

# De Fraternitatibus Laicorum, & Locis Piis.

I. U Bi erunt duo, vel tres congregati in nomine meo, ibi ego fum in medio eorum dicit Dominus (z). Si autem jurgiis, & contentionibus inter se Societarum Confratres pugnaverint, procul ab corum conventu erit Spiritus Domini. Caveant igitur, ne dissidia inter seo sectientur, quæ Christianos dedecent, & co magis cos, a quibus pari concordia Deus laudari debet in Hymnis, & Canticis spiritualibus.

II. Qui turbas in Societate suscitabit, re ad Nos delata, & pravia Parochi monitione, si non respissat, a Fratrum catalogo omnino expungetur. Contra contumaciores vero, vel eos, qui gra-

viter in alios peccabunt, acriori animadversione utemur.

III. Si quis Prior, vel Officialis quicumque propofitiones Societatis bono, vel Superiorum Decretis adverfantes facere præfumpferir, extemplo officio fuo privatus cenfeatur, abfque ulla monitione, vel declaratione, & debeant Confratres alium in ejus locum il·lico fufficere, illumque fic officio expunctum, per annum etiam voce activa, & paffiva privatum renunciamus. Eamdem pænam pariter incurrant omnes, quos eidem adhærere compertum eft. Confratrum autem in Nos fadentium, openque Noftram implorantium precibus inclinati, Noftra auteoritate malis ingruentibus occurremus (2).

IV. Expensæ extraordinariæ, quæ summam aureorum trium excedat, numquam sant inconsultis Confratribus, a quibus per sereta suffragia consensus præstari debebit, & accedente insuper Nostra, vel Vic. N. Gen. facultate. Si secus actum suerit, Officiales

de proprio folvere teneantur (3).

V. Non eligantur in Priores, & Officiales ii, de quorum idoneitate contrarium habetur teftimonium, vel qui graves patiuntur exceptiones. Qui id egerint, privabuntur ea vice jure eligendi, quod Nos tali occasione arbitrio nostro refervamus (4).

VI.

(3) Monac. 10m. 1. Form. 11. tit. 6. (3) Cong. Ep. r & Reg. ex Lit. Ep. Ferent. 24. Maii 1761, rel. a Syn.

<sup>(1)</sup> Matth. 18. 20. (2) Monac. Tom. 1. Form. 11. tit. 6.

Spinucci Macer., & Tol.
(4) S. C. Conc. in Ascul. 24. Marh. 1725., Lamb. Instit. 105, n. 99.;
Conc. C. Prov. Mediol. S. Liberatio

VI. Neque perpetui fint Officiales, sed ifti quocumque nomien uncupentur, ultra triennium munus suum abque Nostra peculiari facultate excreere non possint. Hujusmodi vero nova facultas denegabitur, si dure ex tribus partibus sustingiorum id non possulaverint, & Officiales consistmandi in eodem munere, rationem ministrationis suz reddiderint, ac reliquatum persolverint, Ceterum rationum redditio singuilis faltem trienniis expleatur. Integrum tamen Nobis erit, illam pro libito Nostro exigere, nullaque omnino censeri debeat, nisi prius a Nobis suerit adprobata (5).

VII. Ministratores, & Officiales prædicti, postquam munus sum deposuorint, instra bimestre computa exhibeant, ac successivations, tu necessitatibus occurrere possint, partem aliquam pecuniarum tribuant. Sententia vero lata, reliquam pecuniæ summam succession in administratione integere persolvatu. Reluctantes autem quoribus in administratione integere persolvatu. Reluctantes autem quo-

tidianis gravatoriis mediantibus persolvere cogantur (6).

VIII. Ecclefiarum, Locorumque Piorum bona înjufte occupantes, & illiciti detentores, vel etiam impedientes, ne fructus, & emolumenta illis spectantia libere solvantur, sciant excommunicationi Jatze sententiz Summo Pontisici reservatze obnoxios esse. Clerici que tem hac labe polluti meminerint eos a S. Conc. Trid. Beneficiis omnibus privari, ad alia assequenda inhabiles reddi, & suspendendos esse estiam post integram satisfactionem, & oberenta ablostitone non obstante, ab exequutione suorum ordinum arbitrio Ordinarii (7).

IX. Alienationes Bonorum Ecclefiz, quæ nummum quadragefimum excedunt, fieri prohibentur abíque Beneplacito Apoftolico. Qui majorem fummam dividet, ut ab Ordinario pluribus vicibus facultatem alienandi obtinere positi, ilidem penis est obnoxius (8).

X In locationibus, vel emptionibus bonorum ad Loca Pia [pe-Cantium omnio infirumentum publicum infra colo dierum fipatum a deliberatione peracha exponatur, non omissa in Locationibus Fidejussione, qua non interveniente, nullus contractus rennaciabitur, & administri omnia damna præssabunt (3). In præssisti boca-

tioni-

<sup>(5)</sup> Syn. Piaz. c. 24. n. 3. (6) Ibid. n. 4.

<sup>(7)</sup> Cap. Nulli liceat reb. Eccles. non alien. , Conc. Trid. seff. 22. c. 11. de Ref. , Bull. Cana.

<sup>(8)</sup> Monac. Tom. 2. tit. 14. Form. 10. n. 3., Anton. de reb. eccl. non alien. c. 8. n. 5.

<sup>(9)</sup> Syn. Piag. c. 2. n. 11.

tionibus servetur omnino motus proprius s. m. Bened. XIV. juxta Institutionem S. C. Ep., & Reg. in Epist. ad Vic. Capitol. Forol.,

quam in Append. dabimus (10).

XI. Sepulera in Ecclesis Societatum non essodiantur, Nobis inconsultis. Cum autem id sieri contigerit, nullum præjudicium juribus parochialibus inferri volumus, integrum enim erit Parocho parentalia sacere super Cadaver, cui emolumentum præseriptum debetur (11).

XII. Pluribus Societatibus quemquam nomen dare non posse a Lege cautum sint (12). Ibi habetur, quod si Epsseopor reperiat asiquem duabus, vel pluribus Societatibus asserbitum, eum cogere poterit ad declarandum, cui ex sis nomen dare voluerit, & a certs removebit. Spatium sigtur unius mensis assenti, et a qui duabus Societatibus inveniuntur adseripti, quo elapso, nisi elegerint in qua manere voluerint, Nos e Catalogo unius, vel alterius pro libito Nostro cos expungenus.

XIII. Id omne, quod absque Parochi, vel alterius a Nobis deputati prasentia a Societate quacumque, etiam in Ecclessis Regularium erecta, gestum suerit, nullum renunciamus, etiamsi requisitus noluerit intervenire. Tunc enim res ad Nos deferenda etit, ut au-

ditis partibus, quod justum fuerit decernamus (13).

# CAPUT XXII.

De Monte Pietatis, Hospitalibus, Nosocomio, & Societate Charitatis.

I. Atrimonia pauperum, & pretium peccatorum vocantur Ecclefiarum, Piorumque Locorum bona: Qui ergo ea administrat in S. Pietatis Æde, in Hospitalibus, & pro quacumque alia pia causa, ab omni fraude temperet, integre res illi creditas custodiat, & in ufus, quibus sucrunt addicta, eas erogare satagat.

II. Accepti, & expensi quolibet anno rationem ponat coram Revi-

<sup>( 10 )</sup> N. XX.

<sup>(11)</sup> In Appen. n. 17. 18. Infl. 105. n. 129., & feq. (12) L. Mandatis de Coll., & Corp. illicitis

<sup>(13)</sup> Syn. Piag. c. 24., quod caves, etiam a S. C. Conc. in Melis, ad 1; dub. 15. Jul. 2747., Lamb. loc. cit.

Revisoribus Locorum Piorum a Nobis designatis; sic enim debitæ administrationis integritati facilius occurremus, & damna vel nulla, vel raro ipsis evenient (1). Cum vero in secundo anno quis debitor inventus fuerit, & quod reliquum fuerit in primo anno non persolverit, inhabilis renunciatur, qui Officium continuet, & pænis canonicis subjicietur.

III. Id omnino, & indistincte ab omnibus servari mandamus, etiam ab eis, quos talis confuetudo numquam adstrinxit. Cum enim hæc sit contra Legem, corruptela potius est dicenda. Nec alicujus peculiaris statuti se tueantur præsidio, Nos enim auctoritatem habemus illud interpretandi, ac etiam abrogandi in ea parte, in qua juri communi opponitur. Regulas igitur proprias infra mensem a publicatione hujus Synodi exhibeant, ut vel Prædecessorum Nostrorum vestigiis inhærendo, eas confirmemus, vel pro temporis opportunitate corrigamus.

IV. Expensæ ab omnibus administris non arbitrarie, vel ultra vires fiat, fed ita moderentur, ut as alienum non contrahatur. Tunc enim dissipatio esset dicenda, non dispensatio. Quoties igitur extraordinaria pecuniæ erogatio facienda est, Nobis inconsultis nullus administer propria auctoritate id præstet, sed ad Nos rem deserat, ut probata caufa, quod zquum erit statuamus, aliter & damna præstabit, & pænis arbitrio Nostro subjicietur (2).

V. Item cum a Nobis admittatur Concil. Rom. præscriptum, volumus; ut Inventarium mobilium, & immobilium, creditorum. actionum, jurium, & onerum ab illis, a quibus hucusque datum non fuit a triennio citra, infra duos menses in Nostra Cancellaria

exhibeatur (3).

VI. In elargiendis eleemosynis Officiales Societatis Charitatis veram indigentiam præ oculis habeant, non arbitrium. Id autem cavendum est, ut veri pauperes alimenta consequantur, modum etiam in illorum quantitate fervando, ne dum uni plus aquo tribuitur, alii, ut plurimum pari inopia laborantes, prætereantur, ac vitia foveantur, non sublevetur egestas. Illos vero, quos testimonio Paro-

<sup>(1)</sup> Trid. Seff. 22. de Ref. contra Off., aliofq. minift. Mont. piet., qui utunt. pec. in diel. Mont. dep. pro eor. ferv. , aut dant aliis mutuo Excom. Pap. referv. in fua Conft. Onerofo Paftor 1615.

<sup>(2)</sup> S. C. Ep., & Reg. in Lit. ad Ep. Ferent. 24. Martit 1761. ( 3 ) Con. Rom, tit. 12. c. 1. ut in Ap. hui, Syn. n. XXI.

Parochi non munitos invenerit, non tam super inopia, quam super scientia Doctrinæ Christianæ, a subsidiis obtinendis omnino repellant.

VII. Regulas hujus Sodalitatis infra duos menfes Nobis exhibeant Officiales, ut cognofcamus, an qua in illis mandantur, fedulo ferventur, & ut Noftra accedere positi adprobatio, vel moderamen pro temporum opportunitate.

#### CAPUT XXIII.

# De Domibus Puerorum , & Puellarum .

I. Rata admodum, & Deo accepta est institutio Domorum, in quibus Puellæ, & Pueri, qui Parentibus, ur plurimum, orbati, & humana ope destituti, maximaque imo inopia pressi excipiuntur custodiendi, ut in temporali eorum egestate subveniantur, & ut reta vite disciplina, & christianis moribus, ut par est insformentur.

II. Duo hujuímodi domicilia in hac Civitate Noftra laudantur tam pro Pueris, quam pro Puellis Orphanis, & Mendicantibus. Itis autem jurifdictioni Noftræ omnimodam fubjectionem indicimus. Singulis hifce jam a Prædecefforbus Noftris Regulæ, & Conflitutiones infitiuttæ fuerunt, & has omnimode obfervari, & compleri volumus, & jubemus. Neque umquam alicui liceat aliquid immutare, vel moderari. Hoc enim Nobis tantum pro temporum opportunitate refervamus.

III. Nullus imposterum in Orphanotrophiis, & in domibus mendicantium tam marium, quam seminarum recipiatur, nisi servatis omnibus, quæ in singulorum quorumcumque locorum Regulis continentur (1). Volumus initiper ut omnes admittendi attesfationem non tantum Parochi quoad mores, quantum etiam Physici quoad bonam valetudinem exhibeant. Quamvis vero hæc omnia aborum, qui pressunt pressunt pressunt in seguina pressunt pressunt

IV. Si vero Puer aliquis, aut Puella, causa a Nobis adprobata, custodiæ gratia, vel supra numerum erit admittenda, ad tem-

<sup>(1)</sup> Reg. pro Mendie. R. P. D. Bigarri..

pus tantum id fieri permittetur, & facta obligatione perfolvendi folita alimenta, & cetera omnia de more flatuta, & fine spe occu-

pandi locum aliquem vacaturum.

V. Cum Præfectas, vel Magistras in prædictis domibus novas eligi contigerit, Nobis eas ante institutionem presentare non graventur Electores, ut Nostra accedere possit adprobatio. Nostrum enim est inquirere an bonis moribus sint præditæ eæ, quæ Puellis in Conservatoriis degentibus præsiciaturu. Et idem edicinus de aliis quibuscumque Officialibus, vel inservientibus quarumcumque Domorum tam masculorum, qua mullerum.

VI. Ne a memoria excidant. Regulæ, quæ pro bono earum domount regimine jam funt conflitutæ, mandamus, ut tempore communis Menfæ, quolibet menfe caput alquod dictarum Regularum legatur fub pæna ad arbitrium Noftrum folvenda a Præfecta loci

ejuldem.

VII. Insuper diebus professis numquam in apertum prodeant Puelle, nisi causa a Nobis cognita, & probata. Diebus sessis vero, cum ad Ecclesias exteriores se contulerint, frequentiam Populi omnit studio vitent, modesse incedant, non cum hominibus colloquia miscentes, sed ita se gerant, ut adificationem, non offendiculum

præbeant (2).

WIII. Przefectos przedictorum Locordim Piorum, quantum poffumis hortanur, ut fedula cura, & vigilantia fibi fubditas Puellas
in Dei timore, & bonis moribus infruant. Homines intra earum
fepta quovis przetextu non recipiant preter cos, quos neceffitas pofulare videbitur; & admifos juffa de caufa numquam finant cum
Puellis loqui, neve ubi degunt introduci, nifi ipfos, vel Magiftraprzefentibus, & petita venia a Nobis, dummodo tamen de proxmioribus confanguineis non agatur. Nocurno vero tempore nemini
extra necefficatis cafum janua pateat, que jugiere interius erit claufa. Exterior autem post vespertinum fignum Salutationis Angelicæ
femper claudatur. Contra peccantes pænam expulsionis ab officio
iplo facto incurrendam flatuimus.

IX. Viros tandem Nobiles illis, quibus Locorum Piorum prædicorum administratio, seu gubernatio demandata est, vehementer in Domino hortamur, ur pauperum Patrimonia eo, quo par est, religioso assectu respicientes, & erga Christi Parvulos misericordia

ind u-

induti, nedum suorum munerum partibus respondere curent, sed quoscumque etiam Officiales, & Ministros semper excitent, ut suo quisque officio perfungatur.

## CAPUT XXIV.

De Uluris . & Contractibus illicitis .

L. A Uri facra fames, que nostris hisce temporibus cum Animarum jactura ubique graffatur, ne Christisideles in Nostra Diœcess impia contagione fœdare contingat, quisque studeat contractus illicitos, & usurarios ab se eliminare, ne dum aliena appetit, thesaurizet sibi iram in die retributionis. Usuræ enim ab omnibus prohibentur Legibus, Conciliis, & Patribus, quibus Apostolice Romane Ecclesie iudicium accedit (1). Nosque eas iterum damnamus, pernas renovantes a S. Canonibus contra Usurarios, eorumque fauto-

res, & usuræ disseminatores alias latas (2).

II. In Cambiis fraus quamplurimum intervenit, vel in localibus, quando vera non fit pecuniæ translatio, quod Cambium fictum, vel ficcum vocatur, vel in obliquis, in quibus nulla habetur negotiatio pecunie mutue, quamvis littere expediantur, & mutuatarius in se onus hoc suscipiat. In primis vera latet usura, quæ hominum, sed non Dei judicium effugere potest (3). In secundis item facile est fuspicari ambagibus usuram palliari, que nibilominus non satis occultatur, & magis adbuc aperte se prodit, cum contractus secundo ex recensitis modis initur : funt verba Ben. XIV. (4), qui hic loquitur de mutuo accepto ab aliquo cum onere in se suscepto cambiis pecuniam mutuatam negotiandi. Quid enim absurdius, quam quod Titius indigens mille aureis, quos mutuos accipit a Cajo, totidem flatim babeat paratos ad Nundinas trasmittendos, atque in activa cambia erogandos in mutuantis Caji utilitatem? Cum igitur pecunia neque a mutuante, neque a mutuatario fuerit in cambia activa realiter erogata, minime dubitandum est, cambium esse illicitum, turpe, & usurarium

<sup>(1)</sup> Ben. XIV. Doctrin. relat. in Appen. Syn. Piag.

<sup>(2)</sup> Syn. Piag. in hoc Cap.

<sup>(3)</sup> Ren. XIV. de Syn. Diac. lib. 10. c. 5, n. 7. 8.

<sup>(4)</sup> Loco cit. n. g. 10.

rium, ac propterea a Christiana Republica prorsus eliminandum (5). Nos igitur oves Nostræ curæ concreditas, quam plurimum in Domino cohortamur, ut a predictis contractibus se temperent, ne modicum temporale lucrum, quod sectantur, in Anime perniciem vertatur. Nec aliquis securius in prava sua opinione confidat, eo quia in foro externo datur actio contra debitores pro usuris similium cambiorum, nam quidquid fit de foro externo, in quo fortasse ita res gesta presumitur, sicuti in contractus stipulatione describitur, in soro tamen interno, ubi fola spectatur veritas, si pecunia accepta mutuo respondens, neque a mutuante, neque a mutuatario, juxta dictas diversas pactiones, fuerit ad Nundinas transmissa, seu in cambia activa erogata, nec umquam in alterius animo fuit, eam ad Nundinas transmittere, seu in cambia activa erogare, minime dubitandum est Cambium esse illicitum, turpe, & usurarium; ac propterea e Christiana Republica prorsus eliminandum. Ita clare, & aperte docet laudatus Pontifex loco citato.

III. Cambia vero, que fraudulenter celebrantur cum interventu generum, ultra aliquam pecunie (ummam, omnon reprobamus. Ad eludendum enim Legis rigorem, solent aliqui apocham conscere, ut in cambiis obliquis, in qua sola apparet pecunia numerata, cum ita verum non sit, sed genus aliquod interstit, & tamen auctarium petere audent, illicite id sieri nemo non videt, frucsus enim pacificuntur in cambio obliquo, & ulterius ex genere, non ex pecunia tantum retrahuntur. Quid dicendum si frucsus sipi, ultra id, quod zequum alias-effer, augeantur, commodum ex alterius ne-

ceffitate comparando?

IV. Sed ulterius progreditur aliquorum malitia. Ii Legis Divinen, & humanæ immemores, diabolicum ferme contrahendi modum excogitantes, rei eftimationem æquo majorem adaugent, & pecuniam aclu numeratam repetere audent polt initum contrachum, vel in partem, ad quod præftandum per apocham privatam coram duobus vallatam, nutuatarium coegerunt. Id vero, ne maximo animi Nofti metore aliquando in Noftra Civitate contingat, & ut perditos homines, fi qui funt, ab ufuræ labe expurgatos ad Legis cenfuram revocemus, talia damnantes, penas aureorum decem in Notarios, & Proxenetas edicinus, aliafque graviores arbitrio Noftro, fi apochas confecerint, vel contractus præfatos auferint componere. Contra mutuantes vero, cum rei interventio, vel aucharii, aut pretii injufli augmentum probabitur, fruchum tam

folutorum, quam folvendorum amissionem statuimus, ultra mul-

tam aureorum quinquaginta Piis Locis applicandorum.

V. Pari modo omni folertia procedemus contra admittentes contractum Mihatria quem vocant, quo alicui venditur species aliqua summo pretio, & ab emptore ipsi venditori infimo, seu viliori rursius venditur. Testes ipsos, cum intervenerint, tam in hoc, quam in casibus supraexpersiis, pro libito Nostro peasis siubdemus etiam corporalibus, si non semel deliquisse constabit. Ad hanc petem evellendam ea, qua possiumus eficacia Parochos obtestamur, ut sepe sepius contra hæc sacinora Populo verba saciant. Consessition interrogent, de recla contrahendi ratione, eamque insinuent juxta monita, & doctrinam a laudato Pontisse traditam, nec non ab alits Pontisschus antea probe firmaeam (6).

VI. Matuum date nibil inde ſperantei, nam nihil nequius ſennetoribus, qui altens dama luera ſue arbitenntur, juxta Divum Ambroſum (7). Sciant iejtur Chriſtiſdeles, quod omne lucrum ex mutruo, ratione mutui illicitum, & uſurarium eſſe, quamvis exiguum. Id procedit, etiamſi dives ſti ille, a quo exigitur, & pecuniam non ſuiſſde quis otioſam relicturus, ac mutuans ſe obligaret ad non repetendam ſummam mutuatam uſque ad certum tempus (8), nec ei ſaciet, quod pecunia numerata ſti pretioſſor numeranda (9), nec quod iquod exigitur ex ſola benevolentia non juſtita prefitatur (10).

VII. Si autem titulus aliquis extrinfecus mutuo adfir, tune moderatum aucharium, ratione illius quod interefi, & titulo probato non fuppofito, licet recipere. Fallum est titulum hunc semper reperiri, ut ait laudatus Pontifex Ben. XIV., ideiroc cavendum est, en quis sibi laqueum paret, illum ubique inducendo, atque usuras

sub alieni contractus specie palliando (11).

VIII. Clericis vero, & Sacerdotibus palam edicimus, negotiationem proprie talem, quantumvis in felicitam, & laicis permislam, illis esse interdictam, etiam per alios, vel per interpositas Persona.

<sup>(6)</sup> Xift. V. Conft. Detestabilis . S. Pius V. Lit. incip. In cam .

<sup>(7)</sup> Lib. de Tobia c. 6.

<sup>(8)</sup> Prop. 42. damn. ab Alex. VII.

<sup>(9)</sup> Frop. 41. damn. ab. Inn. XI.

<sup>(10)</sup> Prop. 42. ab cod. damn.

<sup>(11)</sup> De Syn. Diac. loco cit. n. 10.

exercendam (12). Si de licitis hæc differentur, quid de illicitis dicendum? Cambia activa Clericis esse prohibita, nullus ambigere potest, post Legem a Ben. XIV. apertissimis verbis latam (13). Ipse enim Pontifex in suo opere præclarissimo de Syn. Diœc. ait : Quo circa, cum controversia Apostolica Sedis judicio dirempta sit, tuto poterunt Episcopi idipsum in suis Synodis iterum decernere, & Clericos per interpositam personam Cambia activa contrabere presumentes ad Sacrorum Canonum normam punire. Si quos ergo inveniemus talibus negotiis implicatos, iisdem pænis alias latis omnino subjiciemus (14). Ut autem facilius fraudes appareant, & delicta hujufmodi detegantur, per inquisitionem imposterum procedendum esse indicimus, tam contra Clericos, quam contra laicos, illicita in hoc genere admittentes. Pro viribus enim contra ufurarios, vel ufuræ fuspectos, eorumque fautores pugnabimus, præter pænas indicatas, etiam infamiæ nota, inhabilitatis ad Beneficia Ecclefiastica consequenda, & ad testamentum condendum, suspensione in Clericos, ac excommunicatione in Laicos indicta, fi male ablata retinere præfumpferint.

#### CAPUT XXV.

# De Librorum impressione.

I. Q Uantum fit Nostris hisce temporibus dolendum pro venesica doctrina, sub verborum suco, & subdolis argumentis a malis, & perdiris hominibus longe, lateque disfius, nemo est, qui catholica veritati adharens non videat. Infurrexere principis tenebrarum ministri, qui prurientes auribus a veritate homines avertunt , & ad maledicha convertunt. Hi in Mysteria, in Revelationes, in Ecclesia: Dogmata, & Disciplinam irrisones, dubia, savyrica, & sinjuriosa verba jactare non desinunt. Eorum lenocinium in scribendo animas mulcut, allicique ad venenata scripta perlegenda; & dum aures, mensque venustate sermonis recreantur, cor sauciatur, animusque a Patrum religione avocatur.

II. Contra hanc teterrimam luem quisque clypeo Fidei se commu-

<sup>(12)</sup> Ibid. lib. 10. cap. 7. n. 1. 3. 4. 5.

<sup>(13)</sup> Conft. 25. Febr. 1741. cit. in Syn. Piag. cap. 10. n. 3. In hoc App. n.

<sup>(14)</sup> Syn. Piag, c. 27. n. 1.

muniar. Nos autem, quibus depositum Fidei a Deo, & Ecclesia suit peculialiter commendatum, pro viribus contra Novatorum conatus obsistentes, aliosque consirmantes, omnes monitos volumus, ut caute ambulent, ne in opprobrium, & in laqueum incidant diaboli. Libros erroribus refertos nemo legere prasumar, districtum enim Ecclessa gladum non essigiet, & lethali culpæ reatum incurret.

III. Quibus autem facultas data fuit Libros a Suprema Inquifitione proferiptos legendi, mandamus, ne copiam corum aliis faciant, non commodent, non vendant, non permutent, neve negligenter cuftodiant, ut ab aliis legi pofiint, fub pœnis a S. Cano-

nibus, & Apostolicis Constitutionibus latis.

IV. Bibliopolis prohibemus Librorum proferiptorum venditionem, nifi Noftra, vel Vic. N. Gen. facultas accedat. Volumus etiam, ut infra mensem notulam prædictorum Librorum in eorum apotheca existentium Nobis exhibeant, eosque sub custodia semper fervent, ut a nemine videri, vel legi possim. Si aliguis autem hujusmodi libros emere voluerit, numquam ei vendantur, sinst eidem Bibliopolæ constet de facultate legitima eos legendi, & retinendi. Qui secus egerit, pænam Scutorum decem pro qualibet vice dabit, & quocumque opportuno legali remedio utemur, ad fraudes eliminandas.

V. Præcipimus ulterius, ut indicem Librorum proferiptorumapud se jugiter omnibus conspicuum retineant Bibliopolæ ipsi subeadem pæna, in quo non desiderentur Librorum nomina, qui in

dies proscribuntur.

VI. Librorum Editores nihil prælo excudi ab iis posse ficant, quin Nostra, vel Vic. N. Gen. facultas in scriptis danda accedat, sub penna aureorum viginti, & quacumque alia arbitraria. Irem cum evenerit, ut a Nobis aliquid reprobetur, vel corrigatur, exemplar in correctionis documentum typis excusum, sub eadem arbitraria penna, exhiberi mandamus.

# CAPUT XXVI.

De Blasphemis, & Hæreticis, vel de Hæresi suspectis.

I. Uorumdam perditorum hominum impietas eousque prolabitur, ut ponentes in Cælum os suum, non modo Sanctos, & Deiparam Virginem, sed Deum quoque ipsum conviciis appetere, ac SSmum ejus Nomen contumeliose afficere non vereantur. Eorum immane sacinus, ac non serendam procacitatem, ut quantum in Nobis est, conbibeamus, Parochos, Concionatores, & Confessarios in Domino hortamur, ut sacro sedere inito in Blassphemos acriter instingant, cos increpando, objurgando, ab absolutione repellendo, donce extremæ eorum audaciæ stranum insecrint, cosque a nesaria consuctudine deterruerint. Parentes blassphemantes Fillos afperrime corripiant: Domini servos: Opifices ministros suos, si quos codem vitio teneri senserint, a sacrilega lingua temperare jubeant; ac si moniti non respiscant, cos e domo, atque oficina abjiciant.

II. Quisquis vero Blasphemiam hereticam audierit, méminerit le teneri, vel Episcopali Nostro, vel Sanctæ Inquisitionis Tribunali intra dies duodecim blasphemantem deserre, sub pæna excommunicationis ipso sacto incurrendæ, 2 qua non ante absolvi poterit,

quam delinquentem rite denunciaverit (1).

III. Ne autem in tam magno negotio aliquis immerito Fratri tion blafphemiæ notam inurat, explicare opere pretium eft hæreticalis blafphemiæ characterem, pro qua urger præceprum denunciationis, fub pæna excommunicationis ipfo facto incurrendæ, que tolli per abfolutionem non potett, nifi fequuta Denunciatione. Quæ obligatio afficit, etiam quoad fuípectos tantum de hærefi fub gravi, ouanwis probari non pofit, vel fi fub naturalt figillo ouis hæreti-

cum noverit (2).

IV. Hinc diftinguere oportet Blasphemiam simplicem, qua convicium absque errore contra Fidem profertur, ab hæreticali, quæ involvit errorem contra Fidem. Et hæc triplici modo habetur, vel negando id, quod unice Deo competit, vel illi tribuendo, quod spin onc onvenit, vel quod soli Deo convenite potest creaturis asservado. Subdissinguendum pariter venit, si blasphemia hareticalis nullo, pacto sermone, scripto, vel sacho exteenata fuerit, sed mere interna remanserit; & hæc a quocumque Consessina diente sucrita squamvis occulta, quia nullo andiente suerit sermone, nutu, vel scripto, quo error ipse significareture, externe prolata, vel indicata, tune non potest absolvi, sed est casus in Bulla canæ comprehensus (3). Idem dicettur de hærset sam circa divissonem in internam, & externam, quam ejustem absolutionem, &

(1) Syn. Rav. Codr. p. 3. n. 19. , Edict. S. Inquif.

(3) Honorant, Prax. Trib. Vic. de Urbe c. 27. 5. 10.

<sup>(2)</sup> Prop. 5. damn. ab Alex.VII. , & in ejufd. Pont. Bulla Licet alias.

obligationem ad denunciandum in eo, qui aliquem tali errore fœdatum noverit. Tempore jubilei, nifi explicite facultas in Litteris concedatur abfolvendi ab hærefi, nemo poterit hæc facinora relaxare.

V. Cum autem reus de interna tantum hærefi fuerit abfolven-

V. Cum autem reus de interna tantum hæreli fuerit abfolvendus, etiamfi a Fide non apostataverit, præmittenda est abjuratio erroris in ipsa consessione sacienda, cum dolore, & proposito de non reincidendo, injuncta salutari pænitentia pro modo culpæ (4).

#### CAPUT XXVII.

#### De Sacris Collationibus .

I. A D Moralis Theologiz scientiam comparandam, quz Ecclesialucis adeo necessaria est, plurimum conferunt Congregationes, seu Conferentiz, ad Theologiz moralis quzestiones aliquas discuriendas, quze singulis annis in fine Kalendarii a Theologo Nostro solent apponi. Volumus autem, ut hujusmodi Cærus, singulis mensibus, julio, Augusso, Septembri, & Octobri exceptis, in aula Palatii Nostri Episcopalis coram Nobis, vel Vic. N. Gen. habeantur. Et ad eosdem convenire jubemus in Civitate, non tantum Parochos, sed & Consessario jubemus, etiam si sint Canonici, Pænitentiario præsertim comprehenso (1), sub arbitraria multa. Quos autem ex Consessario desdes imposterum inveniemus, ab audiendis consessionis repellemus, cum ad Nos pro confirmatione litterarum patentalium accedent (1).

II. Vicarii Foranei în Diœcefi, ut idem obfervetur, fumma diligentia curent, ut feilicet Collationes pro fingulis cafibus in Kalendario expofitis convocentur, mensibus tamen minus incommodis, in
quibus nec hyemis, nec viarum incommoda adduct possint pro impedimento. Qui vero a pradichis Congregationibus in Diœcefi abtuerit falsis pratextibus; &t nullam ablentiæ suz excusationem a Nobis adprobandam afferentes, sciant, se gravibus pænis ob tantam
inobedientiæ culpam esse sie sie sie sie sie som et sie exclamat
Lambertinus (3). Advone arduum, ac dispeise videtur Theologie moratis quessione coasso cetus pertrassare, ac conditione pariter addissa.

<sup>(4)</sup> Ibid. 5. 11.

<sup>(1)</sup> Syn. Piag. c, 28. n. 1.

<sup>(2)</sup> Cone. Rom, Encycl. in Ap. Syn. Piat.

<sup>(</sup>a) Inft. 102. n. 4.

illis mensibus, qui minus incommodi afferant, iidem cœtus indicantur, modo tamen anno peracto omnes prascripti conventus babiti fuerint?

III. Sacerdotes vero non Confessarios, Clericosque ceteros monemus, atque hortamur, ut collationibus prædictis interfint. a Beneficiorum affecutione, & a superioribus Ordinibus repellendi, si se ab illis fubtraxerint (4).

IV. A facris Collationibus optamus non abesse Confessarios Regulares, quoties in corum Cœnobiis casuum moralium discussio non fiat. Nam si compertum habebimus eos negligere morales suas lectiones in claustris, & Congregationes in Nostro Episcopio, a con-

feffionibus audiendis suspendemus (s).

V. Volumus præterea, ut Resolutiones suas singuli, qui Conferentiis in Diœcesi intersunt, manu propria scriptas, & subsignatas, Vicariis Foraneis confignent, quas deinde Vicarii prædicti tran-fmittere quamprimum teneantur Cancellario Nostro. Nosque postea omnia perpendemus, ut de fingulorum in studiis diligentia, & progressu experimentum sumamus.

#### CAPUT XXVIII.

## De Vicariis Forancis.

Icarii Foranci munus exercentes Nostrum in Diecesi occupant locum, Nosque repræsentant. Oculi eorum aperti, auresque semper erectæ ad videnda, & audienda, quæ ad eorum munus spe-Stant, itaut quos desides invenient Parochos, Sacerdotes, & Laicos, paterna possint charitate ad rectam viam vocare. Qui si nihil profecerint, ad Nos, vel Vic. N. Gen. rem extemplo deferant. Videant igitur, ne nimia indulgenția, & focordia alienis culpis participent.

II. Ad illos spectat verbo, & exemplo aliis præire. Parochorum folertiam, cum opus fuerit excitare non detrectent. Sacræ Vifitationis Decreta, Leges Synodales, & Edicta, ut ab omnibus ferventur, sedulo curent, Deo, & Nobis rationem reddituri, si ab instituto desecerint. Casuum Collationes, ut semper habeantur, ipsis

quam-

<sup>(4)</sup> Syn. Piag. c. 88. n. 2.

<sup>(5)</sup> Ibid. n. 3.

quamplurimum curæ sit, nec aliorum excusationes tam facile accipiant, præserim cum de aliquo agatur, qui solitus sit proprium locum deserre. Istorum desectiones, cum frequenter deprehendent, Nobis aperiant; secus arbitrio Nostro corripientur.

#### CAPUT XXIX.

# De Synodalibus Constitutionibus.

I. A Ynodales Constitutiones hucusque evulgatas non duximus arbitraria voluntate conficere, sed ex supe laudata Synodo Piazza, aliorumque celebrium Episeoportum Synodis mutuatas, ac Sacrarum Congregationum responsis firmatas, & Auctorum probatissimorum judicio fulcitas, omnibus tam Ecclesiasticis, quam Sæcularibus Diœcess Nostra observandas proponimus.

II. Omnia flatuta in pralaudata Synodo, qua huic non advertantur, confirmamus. Penas vero, & Cenfuras in Synodicis Confitutionibus Decessorum Nostrorum latas, & institute practica confitutionibus Decessorum Nostrorum latas, & institutionibus practica cere volumus, quas in hac Nostra Synodo statutimus. Quoniam autem temporum vicissitutido non semper cadem postulat, variaciones, quas interpretationis tribuantur. Harum autem Constitutionium interpretationem Nobis impostrum, data opportunitate, referenamis.

III. Ex quo Sanctiones istæ fuerint evulgatæ post tempus in Nostris Edictis præsiniendum, omnes afficere volumus, nulla excu-

satione, vel ignorantia suffragante.

IV. Vicarium N. Gen. quamplurimum in Domino obtestamur, ne Synodi hujus Decreta infringi, vel in cassum ire permittat, sedulo ejus operam, & vigilantiam excitantes, ut omnes in osficio

continere curet.

V. Vicariis Foraneis, & Animarum Rectoribus stricte præcipimus, ut pro viribus curent, ne Constitutiones Synodales inutiles reddant, sed omnes stent in gradu suo, & ea, qua par est, alacritate ipsimet mandatis obtemperent, ac ab aliis studeant ea religiofe custodiri.

### CAPUT XXX.

# De Judiciis, & Foro Episcopali.

I. M Ulta utiliter, ac salubriter a Synodo Piazza Judicium, & Forum Episcopale respicientia, suere sancita, quæ nunc adprobamus, mandantes, ut omnia rite serventur. In primis ergo volumus, quod miserabilium Personarum, ac vere inopum causæ, quam celerrime expediantur, & Acta omnia pro illis gratis siant. Mercedem autem Cancellarius Noster ab iis non exigat, nist cum a victo pauperi Victori expensæ refundentur (1).

II. Sequestra, quæ species exequationum sunt, expediri nolumus, nisi prius a Vic. N. Gen. subscripta suerint, alias nulla sint,

& impune sperni possint (2).

III. Romanæ Curiæ, quæ Curiarum omnium Pontificiæ Ditionis Magistra est, morem prosequentes statuimus, quod in causis sive civilibus, sive criminalibus terminum Proservato haberi liceat, & pro libito habeatur.

IV. Sportulas in Civilibus caufis, termino Profervato habito, vel Decreto edito pronuntiationis, prout in Cedula ab utraque parte apud Actuarium caufæ deponi pracipimus; Sententia autem lata,

sportula eadem Judici persolvatur.

V. Si pecualas ultra fummam Scutorum sex in Actis Curiæ Nostræ deponi contigerit, ad sacram Ædem a Cancellario Nostro extemplo deserantur, Depositi Cedula dumtaxat apud se retenta.

VI. Cancellarius Noster Inventarium scripturarum omnium in Cancellaria, vel Tabulario existentium integre confectum habeat, illique scripturas quascumque de die in diem exhibendas addat, ut se quascumque de die in diem exhibendas addat, ut se quascumque scripturas quascumque (2).

VII.

(2) Syn. Falgin. c. 29. n. 13. Ridolfin. Prax Judic. part. 1. c. 14. n. 189. cum ibicit.

(3) Syn. Fulgin. c. 29. n. g. Syn. Rafp. c. 54.

<sup>(1)</sup> Decr. Congr. particul. a S. M. Ben. XIII. approb., typis impress. in Ap. Conc. Rom. sub n. 13.

VII. Depositarius Curiæ Nostræ Librum habeat bene compactum, in quo nedum Pignora eadem fideliter describantur (4), sed & eorumdem Pignornm valor, subhastationes, ac venditiones referantur, servetque Mandata, in quorum vim exequutio suerit expleta. At trienniis fingulis Librum, Mandataque Depositarius ipse ad Cancellarium asportet.

VIII. Taxam, quam Magalottam vocant a Sixto V. Pont. Max. pro hac Provincia probatam quacumque adversa consuetudine nullatenus obsistente, tum in civilibus, tum in criminalibus causis Synodico hoc Decreto in Curia Nostra servari omnino mandamus ( s ) demptis mercedibus Lictorum Nostrorum in criminalibus causis.

IX. Tabellam in Appendice hujus Synodi politam, quoad feriarum numerum ab Officialibus Nostris servari præcipimus (6). Volumus præterea, ut D. D. caufarum Patroni tempore Missa, quæ post Tertiam in Cathedrali Ecclesia canitur, coram Vic. N. Gen. cum eorum instantiis compareant jam in Libro ad id parato conscriptis, easque legi faciant a Notario causa, ac Decretum coram Judice scribatur; alias non admittantur instantie, nec prepostere responsiones. Qui in his defecerit non conqueratur, si ea die e suo loco excidisse comperiet, vel si Decretum eo absente feretur, cum Justitia id fuadebit.

X. Cum Judex terminum Profervatum in Causis decreverit, Procuratores infimul quamprimum coram eodem Judice conveniant de causæ meritis, alias non graventur, si expeditio differatur, vel jura partium lædantur. Judex enim sententiam dicturus, eam secundum acta, & probata proferre tenetur. Jura autem non recipiantur brevi manu, & ut Forenses ajunt in manica, sed producantur in actis, ut pars adversa excipere possit. Ita enim fraudibus occurri facilius poterit.

XI. Judices non foli accufatori deferant, fed & accufato aures præbeant, nihil ex arbitrio voluntatis suæ faciant, & domesticæ Ιı

propo-

<sup>(4)</sup> Syn. Fulgin. loc. cit. n. 16.

<sup>(5)</sup> Tax. magal. cum lit., Apoft. S. M. Xifti Pp. V. hic indicat. impress. apud Mesferium de Leg. , & Nunc. Tom. 2. pag. 109. ufqu. ad 135.

<sup>(6)</sup> In Ap. n. XXIII.

# 68 SYNODUS DIŒCES. FOROLIV. CAP. XXX.

proposito voluntatis, sed juxta Leges, & Jura pronuncient. Obsequantur Legibus, non adversentur. Examinent cause merita, non mutent (7).

XII. Dies omnes juridicos renunciamus, præter eos in Tabella Feriarum descriptos, ne causæ in Partium dispendium longius protrahantur, & ut citius juslitia ministretur (8).



OFFI-

<sup>(7)</sup> S. Ambr. ferm. 20. fuper Pf. 118. (8) Syn. Piag. in Ap ad cap. 30, n. 2.

# OFFICIALES SYNODL.



# Judices Querelarum, & Excufationum absentium:

Illustris. Dominus Marius Æneas Bonelli J. U. D. Prot. Ap., & Illust. & Rmi Dni Episcopi Vicarius Generalis.
Reverendiss. D. Livius ab Hastis Brandolini Archidiaconus hujus

Cathedralis, S. Theologiæ, & J. U. D.

Reverendiss. D. Canonicus Joannes Regiani I. II D

# Promotor Synodi.

Reverendiss. D. Primicerius Bernardinus Framonti J. U. D.

#### Secretarius Synodi:

Reverendis. D. Can. Melchior Antonius Tellarini Revmi D. Can. Theologi Coadjutor J. U. D.

### Prafecti Disciplina Synodalis pro Clero Urbano:

Reverendis. D. Can. Joseph Bosondi. Reverendis. D. Can. Franciscus Tambinus Petrignani.

Reverendiss. D. Can. Joan. Bapt. Gaddi. Reverendifs. D. Can. Lucius Scanelli.

#### Pro Clero Foranco.

Adm. Rev. D. Jacobus Buti Archipresbyter S. M. Aquæductus: Adm. Rev. D. Carolus Fraffineti Archipresbyter Terræ Solis.

Magi-

#### Magister Ceremoniarum.

Adm. Rev. D. Hieronymus Lolli Præfectus Cæremoniarum Ilimi, & Revmi D. Episcopi.

#### Coadjutores .

Adm. Rev. D. Franciscus Savorelli.

Rev. D. Philippus Baccarini.

Rev. D. Paulus Panciatichi.

Coadjutor Dhi Secretarii in Lectione Decretorum.

Rev. D. Aloyfius Cicognani.

Ostiarii Synodi.

Rev. D. Antonius Majoli.

Rev. D. Aloyfins Fabri,

Notarius Synodi.

Dñus Vincentius Milani Notarius Episcopalis Civilis.

# Judices Synodales.

Illustris, D. Marinus Æneas Bonelli J.U.D., Prot. Apost., & Illmi, ac Rmi Episcopi Vicarius Generalis.

Reverendis. D. Archidiaconus Livius ab Hastis Brandolini Sacraz Theologiae, & J. U. D.

Reverendiss. D. Primicerius Bernardinus Framonti J. U. D.

Reverendis. D. Can. Joannes Reggiani J. U. D. Reverendis. D. Can. Theologus Thomas Castellini Sac. Theol. Doct.

Reverendis. D. Can. Bonifacius Pontiroli Ponitentiarius J. U. D.

Revereadifs. D. Can. Melchier Antonius Tellarini Revmi D. Cani Theologi Coadjutor J. U. D.

Nobilis D. Vincentius Lachini J. U. D.

Brun

Illustriss. D. Can. Hermenegildus Tanursi J. U. D. Illmi, & Rem. Episcopi Brictinorii Vicarius Generalis.

EXA-

### EXAMINATORES SYNODALES.

# Confirmati.

# Ex Revino Cavitulo.

Reverendis. D. Primicerius Bernardinus Framonti J. U. D.

Reverendis. D. Joannes Reggiani J. U. D.

Reverendis. D. Can. Theologus Thomas Castellini Sac. Theol. Doct.

#### Ex Clero Urbano.

Adm. Rev. D. Franciscus Castelli Parochus S. Blassi.
Nobilis D. Abbas Antonius Mangelli Sacerdos extinctæ Societ. Jesu:

#### Ex Clero Foranco .

Adm. Rev. D. Cajetanus Sangiorgi Paroch. S. Mariz de Durazzano.

# Ex Regularibus.

Reverendis. P. Ab. Laurentius Fiorini de Forolivio Congr. Vallisumb. Reverendis. P. Mag. Fr. Vincentius Columbani de Forolivio Ord. Przd. Iuguistor Generalis Novariz.

Adın. Rev. P. M. Fr. Vincentius Savorelli de Forol. Ord. Præd. Adm. Rev. P. M. Fr. Franciscus Reggiani de Forol. Ord. Min. Conv.

# Examinatores Synodales de novo electi.

Illmus D. Marinus Æneas Bonelli J. U. D. Prot. Apost. Illmi, & Revmi D. Episcopi Vicarius Generalis.

# Ex Revino Capitulo.

Reverendiss. D. Archidiaconus Livius ab Hastis Brandolini Sac. Theol. & J. U. D.

Reverendis. D. Archipresbyter Alexander Morattini .

Reverendis. D. Can. Prior Marcianesi.

Reverendiss. D. Can. Franciscus Ossi J. U. D.

Reverendiss. D. Can. Casar Scanelli .

Keve-

Reverendifs, D. Can. Octavius Albicini.

Reverendiss. D. Can. Pænitentiarius Bonifacius Pontiroli.

Reverendifs. D. Can. Melchior Antonius Tellarini Revmi D. Can. Theol. Coadjut., & J. U. D.

#### Ex Clero Urbano .

Adm. R. D. Pompejus Antonius Fiorentini Parochus hujus Chathed. Adm. R. D. Joseph Antonius Forgani Parochus S. Antonii Ab. in Ravaldino.

Adm. R. D. Franciscus Rondoni Parochus S. Jacobi in Strata.

Adm. R. D. Francheus Rondoni Parochus S. Jacobi in Strata.

Adm. R. D. Hyacinthus Sandroni Parochus S. Mariæ Illyricorum.

Adm. R. D. Pafchalis Galli Parochus S. Martini in Castello.

Nobilis D. Ab. Joannes Bapt. Tartagni Sacerd. extinct. Societ. Jefu. Nobilis D. Ab. Peregrinus Columbani Sacerd. extinct. Societ Jefu.

Nobilis D. Ab. Stephanus Bramieri Sacerd, extinct. Societ Jelu Nobilis D. Ab. Stephanus Bramieri Sacerd, extinct. Societ. Jelu.

Illinus D. Ab. Andreas Michelini Sacerd. extinct. Societ. Jeiu.

Adm. R. D. Sebastianus Moretti Sac. Theol. Doct.

Adm. R. D. Julius Santarelli.

Adm. R. D. Joannes Ignatius Gallego Sacerd. extin. Societ. Jesu.

Adm. R. D. Joachim Cortes Sacerdos extin. Societ. Jesu. Adm. R. D. Joachim Ochoa Sacerdos extin. Societ. Jesu.

Adm. R. D. Joseph Prado Sacerdos extinct. Societ. Jesu.

Adm. R. D. Bernardinus Mordiglia Superior Cong. Orat. S. Philippi Nerii hujus Civitatis.

Adm. R. D. Gaípar Gelpi Sacerdos Congr. Orat. S. Philippi Nerii hujus Civitatis.

Adm. R. D. Franciscus Baccari Superior Domus Mission. huj. Civit. Adm. R. D. Petrus Balducci de Forol. Sacerd. Cong. Missionis.

Adm. R. D. Michael Catoni Sacerd, Congr. Missionis.

#### Ex Clero Foraneo.

Adm. R. D. Anton. Castelli Parochus Villæ Pezzoli, & Vic. For. Congr. S. Pancratii.

Adm. R. D. Andreas Rapa Archipresbyter, & Vic. For. in Lampio. Adm. R. D. Jacobus Buti Archipesbyter, & Vic. For. Congreg. S. Mariæ Aquaduchus.

Adm. R. D. Bartholomæus Cardoni Archipr., & Vic. For. Congr. S. Laurentii in Vado Rondino.

Adm.

Adm. R. D. Carolus Frassineti Archipr., & Vic. For. Terræ Solis. Adm. R. D. Marianus Romagnoli Archip., & Vic. For. Oppidi Salfubii. Adm. R. D. Joannes Quercioli Archipr., & Vic. For. Congr. S. Petri in Cerreto .

Ex Regularibus .

Reverendiss. P. D. Bruno Gnocchi Abbas S. Mercurialis hujus Civitatis Congr. Vallisumbrosæ.

Reverendiss. P. D. Augustinus Macchi Abbas S. Salvatoris hujus Civitatis Congr. Camaldul.

Reverendiss. P. D. Felix Aloysius Balassi de Forol. Ab. Exgen. Congr. Rhenanæ.

Reverendiss. P. D. Michael Fachinei de Forol. Ab. SSmi Nom. Jesu hujus Civitatis Congr. Rhenanz.

Adm. R. P. M. Fr. Pius Gaddi de Forol. Ord. Præd. Prior Conventus S. Dominici Bononiæ.

Adm. R. P. M. Fr. Thomas Dominicus Gualandi Prior Conventus

S. Jacobi hujus Civitatis Ord. Prædic. Adm. R. P. M. Fr. Thomas Fabri de Forol. Ord. Prædic. Primus

Socius Commis, Gen. S. Officii Roma. Adm. R. P. M. Fr. Angelus Merenda de Forol. Ord. Præd. Secundus

Socius Commiff. Gen. S. Officii Romæ. Adm. R. P. M. Fr. Peregrinus Ricci de Forol. Ord. Min. Convent.;

& Gymnasii hujus Civitatis Præsectus. Adm. R. P. M. Fr. Franciscus Balducci de Forol, Ord. Min. Conven.

Adm. R. P. M. Fr. Aloyfius Agelli de Forol. Ord. Min. Conven. Adm. R. P. M. Fr. Thomas Mazzolini de Forol. Provinc. Ord.

Carmelitarum.

Adm. R. P. M. Fr. Therefius Mazzolini de Forol. Ord. Carmelir. Adm. R. P. M. Fr. Philippus Zampa Prior Conventus Ord. Servor. B. M. V. hujus Civitatis.

Reverendiss. P. Fr. Romanus Roberti de Forol. Exvicarius Generalis, & Prior Conventus S. Augustini ejusdem Civitatis.

Adm. R. P. Fr. Angelus Becciani Exprovincialis, & Prior Conventus S. Michaelis Congr. B. Petri de Pisis hujus Civitatis. Adm. R. P. Fr. Hermenegildus Pandolfi de Forol. Congr. B. Petrri de

Pisis, in Seminario Episcopali dicta Civit. Sacra Theol. Lector. Reverendiss. P. M. Fr. Aloysius Masotti de Forol. Exgen. Tertii Ord. S. Francisci.

ĸ

Adm.



Adm. R. P. Lector Fr. Franciscus Tonelli Tertii Ord. S. Francisci Prior Conventus Vallisviridis hujus Civitatis.

Adm. R. P. Fr. Innocentius a Forol. Lector jubilatus Ord. Min. Obferv. S. Francifci in Semin. Epifcop. Theol. Moral. Lector, & Illfini, & Rini Epifcopi Theologus.

Adm. R. P. Fr. Carolus a Forol. Lector inbilatus Ord. Min. Observ. S. Franc., & in Gymn. hujus Civitatis Philosophiæ Lector.

Adm. R. P. Fr. Aloysius Maj Ord. Minimorum, in Semin. Episc. Philosophia: Lector.

Adm. R. P. Fr. Lazzarus a S. Francisco Procurator Carmelit. Excalceat. hujus Civitatis.

Adm. R. P. Fr. Victorius a S. Francisco Ord. SS. Trinit. Excalceat. Redempt. Captiv. Superior Conventus S. Mariæ de Populo huj. Civit.

Adm. R. P. Fr. Seraphinus a Cefena Exprovincialis Ord. Capuccin, Adm. R. P. Romualdus Sassi a Forol. Provincialis Congr. Clericor. Regul. Ministrancium Infirmis.

Adm. R. P. Carolus Ferrari Superior Domus Clericorum Regular. Minist. Infirmis hujus Civitatis.

# Prafecti Doctrina Christiana in Civitate.

Reverendis. D. Livius ab Hastis Brandolini Archidiac. huj Cathedr. S. Theol., & J. U. D.

Reverendiss. D. Archipvesbyter Alexander Morattini .

Reverendiss. D. Can. Franciscus Ossi J. U. D.

Reverendis. D. Can. Joannes Bapt. Gaddi.

In Diœcesi erunt Presecti Vicarii Foran, unusquisque in sua Regione.

#### Revisores Onerum Missarum in Civitate .

Reverendiss. D. Primicerius Bernardinus Framonti J. U. D.

Reverendiss. D. Can. Joseph Bosondi .

Reverendiss. D. Can. Franciscus Tambinus Petrignani.

In Diœcesi Vicarii For. quotannis cognoscent de implemento Onerum, quilibet in suo Vicariatu.

# Revisores computorum Locor. Pior. in Civitate.

Reverendiss. D. Primicerius Bernardinus Framonti J. U. D.
Reve-

Reverendifs. D. Can. Franciscus Offi J. U. D.
Reverendifs. D. Melchior Antonius Tellarini Rmii D. Can. Theol.
Coadjut. J. U. D.

In Diecen vero idem præstabunt Vic. For. quilibet in sua Congreg.

#### Ratiocinatores .

D. Alexander Prati. I D. Joseph Campagnoli.

Advocatus Pauperum Curia Episcopalis.

Excellens D. Joannes Bapt. Roberti.

Procurator Pauperum ipfius Curia.

D. Joseph Ravaglio .

Defensor Matrimoniorum .

Nob. D. Advocatus Octavianus Galeppini J. U. D.

Defensor Professionum.

Præfatus D. Joannes Bapt. Roberti.

Depositarius Multarum?

Nob. D. Comes Fabritius Merenda.

Economus pro exactione Synodatici, seu Cathedratici.

Nob. D. Joseph Mazzolini.

# ROGITUS

DE LECTURA

# DECRETORUM SYNODALIUM.



In Dei Nomine . Amen .

Resenti publico Instrumento cunctis ubique pateat evidenter, notumque sit, qualiter in prima Seffione Diecesane Synodi Foroliviensis celebrate in bac Cathedrali Ecclesia Feria quinta, nempe die vigesima sexta labentis Mensis Aprilis de mane post Missam Pontificalem de Spiritu Sancto decantatam ab Illino, & Revino D. D. Mercuriali Prati Ordinis S. Benedicti, Congregationis Vallisumbrosa, bujus pradicta Civitatis Episcopo, post publicam Supplicationem, aliafque Preces in Pontificali Libro flatutas, ac Sermonem a Dom. Sua Illina, & Revina in Faldistorio habitum, a Nobili, ac Revino D. Archidiacono Livio ex Comitibus ab Hastis Brandolini perle-Eta fuerunt ex Ambone Decreta Sacri Concilii Tridentini = De inchoanda Synodo = De Fidei professione emittenda =, & de Residentia. Inde a Nobili, & Revino D. Canonico Melchiore Antonio Tellarini Remi D. Canonici Theologi Coadjutoris, & Synodi a Secretis promulgata fuere pariter ex Ambone prima Decreta, scilicet = De ratione vivendi in Synodo, & de non discedendo = De non præjudicando = De Ministris Synodalibus. In secunda autem Seffione babita besterna die vigesima septima diciti mensis, post Sacrum solemniter factum pro Defunctis a prafato Revino D. Archidiacono, & consuetas Preces, Rev. D. Aloysius Cicognani præfati D. Secretarii Coadjutor sequentia Decreta Synodalia evulgavit, scilicet = De Fide, Fidei Professione, & Fidei Rudimentis = De Baptismo = De Confirmatione = De Sacrosancto Eucharistiæ Sacramento = De Sacrificio Missa = De Sacramento Pœnitentiæ = De graviorum criminum reservatione = De Extrema Unctione = De Sacramento Ordinis = De Sacramento Matrimonii = De vita, & honestate Clericorum = De Capitulo, & Canonicis = De Parochis = De Sacrofanctis Ecclesis, & Altaribus = De dierum Festorum observatione = De Sacris Jejuniis = De Verbi Dei

Prædicatione = De Taxa Funerum = De Processionibus = De Sanctimonialibus = De Fraternitatibus Laicorum = De Monte Pietatis. & Hospitali = Et de Domibus Puerorum, & Puellarum. In tertia autem, & ultima Seffione babita bodie mane vigefima octava ipfius Menfis, post Missam solemnem decantatam a Nobili , & Reverndiss. D. Praposito Hi eronymo Paulucci, & Preces, de quibus in Pontificali libro, memoratus coadjutor perlegit crtera Decreta nempe = De Ufuris, & Contractibus illicitis = De Librorum impressione = De Blasphemiis = De sacris Collationibus = De Vicariis Foraneis = De Synodalibus Constitutionibus = Et demum de Judiciis, ac Foro Episcopali. Inde emanatum fuit Decretum de vocatione omnium Ecclesiasticorum , & Beneficiatorum, & de procedendo contra absentes, ac tandem de Conclusione Synodi. Hisque expletis Dom. Sua Illina, & Revina breviter Clerum alloquutus fuit . ac omnibus folemniter benedixit, evulgatis Indulgentiis, & facta Processione, actifque Deo gratiis absoluta fuit Synodus .

Que omnia gesta, celebrata, & evulgata fuerunt coram Reverendis. Capitulo prafata Cathedralis Ecclesia, & universo Clerum bujus Civitatis, & Diecesis, me Notario præsente una cum Testibus infrascriptis. Et super præmissis institum fuit a Nobili. & Revino D. Canonico Primicerio Bernardino Framonti J. U. D. pradicta Synodi Promotore, ut ego infrascriptus tamquam Notarius Synodalis deputatus unum, vel plura confice-

rem Instrumentum, seu Instrumenta, prout confeci.

Actum Forolivii in supradicta Cathedrali Ecclesia indicatis diebus vigesima sexta, vigesima septima, & vigesima octava Aprilis Anni Incarnationis Dominica millesimo septingentesimo nonagesono secundo Indictione X. tempore Pontificatus Sanctiffiri in Christo Patris, & Dai N. Dai PII Divina Providentia Papa VI., prafentibus Adm. RR. DD. Antonio Maz-24 . & Paulo Panciatichi ambobus Presbeteris Foroliviensibus Testibus &c. Ita eft Vincentius Milani Notarius Episcopalis in civilibus, ac Synodalis de præmissis rogatus bic me subscripsi, & solito, quo utor. Signo præ-

Loco & Sigili .

dicla omnia munivi requisitus &c.

# EDICTUM

# PUBLICATIONIS DECRETORUM

PRIMÆ DIŒCESANÆ SYNODI.



# D. MERCURIALIS PRATI

Ordinis S. Benediëti Congregationis Vallifumbrofæ, Patritius, ac Dei, & Sanëtæ Apeflolicæ Sedis gratia Epifeopus Forolivienfus, Sanëtiffimi Domini Noftri Papæ Prælatus Domefticus, ejufque Pontificio Solio Affiltens.

Niversis, & singulis hujus Nostræ Civitatis, & Diæcesis Christisdelibus præsenti Nostro Edičto ad Valvas Nostræ Cathedralis, & Ecclesiæ Majoris in quovis Oppido, & Pago sigendo, pervulgantur omnia, & singula Decreta primæ Nostræ Diæcesanæ Synodi, quam diebus 26., 27., & 28. Aprilis præterit Anni in eadem Cathedrali celebravimus, quæ quidæm Decreta in Civitate Faventæ formis excusa infra Mensem a data præsentium Litterarum Edichalium supputandum, omnes, ad quos spectant ita volumus afficere, ac si cuilibet ex ipsis personaliter exhibita, & intimata fuissent, supputandum, omnes, sad quos spectant ita volumus afficere, ac si cuilibet ex ipsis personaliter exhibita, & intimata fuissent, supputandum, omnes, ad quos spectant ita volumus afficere, sac si cuilibet ex ipsis personaliter exhibita, & intimata fuissent, som consistent supputational supputa

MERCURIALIS EPISCOPUS FOROLIVIENSIS.

APPEN-

# APPENDIX AD SYNODUM



# AD CAPUT PRIMUM.

De File .

N. I.

Citat, in eodem Cap, num, 2.

Formula Professionis Fidei.

P.Go N. N. firma fide credo, & profiteor omaia, & fingula, que continentur in Symbolo Fidei, quo Sancta Romana Ecclesia utitur, videlicet = Credo in unum Deum Patrem omnipotentem factorem Coeli, & Terra, visibilium omnium, & invifibilium, Et in unum Dominum Jesum Christum Filium Dei Unigenitum, & ex Patre natum ante omnia Sacula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, Geuitum non factum, consubstantialem Patri, per quen omnia facta funt. Qui propter nos Homines, & propter noftram Salutem descendit de Cœlis, Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, & Homo factus ett. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, patfus, & sepultus eft. Et resurrexit tertia die fecundum feripturas. Et afcendit in Coelum, fedet ad dexteram Patris. Et Iterum venturus eft eum gloria judicare Vivos, & Mortuos, cujus Regai non erit finis. Et în Spiritum Sanctum Dominum, & vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit; qui cum Patre, & Filio fimul adoratur, & conglorificatur, qui loquitus est per Prophetas. Et unam Sanctam, Catholicam, & Apostolicam Ecclesiam. Conficor unum Baptifma in remiffionem peccatorum. Et exfpecto Refurrectionem Mortuorum, & vitam venturi Sæculi . Amen .

Apotloficas, & Ecclefasticas Traditiones, reliquasque ejustiem Ecclefa obervationes, & Constitutiones frmissisme admitto, & amplector. Item Sacram Seripuram josta eum seasum, quem tenet, & tenuit Santh Mater Ecclesa, enjus est judicare de vero sensit, & citerpretatione Sacramo Seripurarom admitto, nec eam unquam, niss justa unanimem consensum Patrum, accipiam, & interpretation.

Profi-

Profitor quoque septem este vere, & propie Sacraments nove Legia a Jes Christo Domino Nostro indituta, aque ad úlutem humani Generis, licet non omaia singulis necessaria; seilicet Baptismum, Construationem, Eucharistiam, Preastreatin, Extremam Uactionem, Ordinem, & Martimonium; a lilaque Gratiam conserve, & ex his Baptismum, Construationem, & Ordinem singulus extensiva conserve de exceptos quoque, & approbatos Ecclesia Catholice Ritus in supradictorum omnium Sacramentorum solemni administratione recipio, & admitto. Omnia, & singula, que de peccato originali, & de Justificatione in Sacrosaciats Tridentina Sycando desinica, & declarata fuerunt, ampletor, & recipio. Profitor pariter in Missa offerri Deo verum, proprium, & propriumorium Sacrissicum pro Vivii, & Desuncia, aque in Sacrissia seramento este vere, realiter, & substantialiter Corpus, & Sacularm, una cum Anima, & Divinitate Domint Nostri Jesu Carlos, ferique conversionem totius substantia Pasis in Corpus, & totius substantia Vivi in Sanguisem, quam conversionem Catholica Ecclesia Translobilantiationem appellat,

Fateor etiam sub altera tantum specie totum, atque integrum Christum, verumque Sacramentum sumi. Constanter teneo Purgatorium elle, Animasque bil detentas Fidelium Susfragiis juvari; Similiter & Sanctos una cum Christure regnantes venerandos, atque invocandos esse esque Orationes Deo pro nobis

offerre, atque eorum Reliquias effe venerandas.

Firmissime attero Imagines Christi, ac Deiparz semper Virginis, nec non aliorum Sanctorum habendas, & retinendas effe, atque eis debitum honorem, ac venerationem impartiendam. Indulgentiarum etiam potestatem a Christo in Ecclesia relictam fuitse, illarumque usum Christiano Populo maxime salutarena effe affirmo. Sanctam, Catholicam, & Apostolicam Romanam Ecclesiam omnium Ecclesiarum Matrem , & Magistram agnosco , Romanoque Pontifici Beati Petri Apostolorum Principis Successori, ac Icsu Christi Vicario veram obedieutiam foondeo, ac juro. Cætera item omnia a Sacris Canonibus, & Ecumenicis Conciliis. & pracipue a Sacrofancta Tridentina Synodo tradita, definita, ac declarata indubitanter recipio, aique profiteor, fimulque contraria omnia, atque Hareses quascumque ab Ecclesia damnatas, rejectas, & anathematicatas ero pariter damno, rejicio, & anathematizo, Hanc veram Catholicam Fidem, exira quam nemo falvus effe poteft, quam in præfenti fponte profiteor, & veraciter teneo . eamdem integram . & inviolatam ufque ad extremum vitæ fpiritum constantistime, Deo adjuvante, retinere, & confiteri, atque a meis Subditis . val illis . quorum cura ad me in munere meo spectabit , teneri , doceri, & prædicari, quantum in me erit curaturum. Ego idem N. N. Spondeo. voveo. ac juro. Sic me Deus adjuvet, & hac Saucta Dei Evaogelia.

Si vero plures infimul Fidei Professionem fint emissuri, unus illam perleget, aliis audientibus, deinde qui non legerunt jurabunt in hanc formam.

EGo N. N. recipio, promitto, spondeo, profiteor, detestor, anathematizo, voveo, & juro, ut in Decretts, & formula Professionis Fidei modo lecta, sinagula singulas referendo. Sie me Deus adjuvet, & hine Sancha Dei Evangesia.

Formula Juramenti, quod prastari debet in eorum provisione a Canonicis, Parochis, & Beneficiatis quibuscumque, prater Fidei Prosessionem.

Ego N. N. provifus de Parochiali, vel Canonicatu, vel Beneficio N, juro me futurum fidelem, & obedientem Sancæ Matri Ecelefæ Catholicæ Ramanæ, ac Illudirifimo, & Reverendifimo Domino N. N. Bpifcopo Foodivien-fi, ejusque Succefforibus canonice intrantibus; nec Beneficium antedictum accepitie animo dimittendi, sed per me cidem deferviturum, & ad illud Sencium (si fir refilentiale) coninuam residentiam facturum, universtaque ejus onera impleutrum, neque me de Bonis Ecclefæ, vel Beneficii prazisti, seu de ejus fructibus, aut super eis pacha aliqua illicita cum ulto prorsis inivitée.

Juro item omnium, & fingulorum Bonorum ejufdem Ecclefie, aut Beneficii ram Mohilium, quam Immobilium, jurium, & Pertinentiarum ad idem 
Beneficium quomodolibet (pechanium Inventarium, quamprimum potero, me 
fecturum, & intra fex Menfess in Adis Curia Epifeopalii, juxti dispolitionem 
Synadalem exhibiturum, Bonaque, Res, Posselliones, & Jura ad ipham Ecclefium, feu Beneficium pertineates y & pertineitia non venditurum, doaturum, pignaraurum, aut alio quovis modo contra Juris dispolitionem alienaturum, pignaraurum pro meis viribus recuperaturum, femperque defensitum, eaque 
manuteaturum, confervaturum, & pro potte melioraturum. Sic me Deus adjuvet, & & bae Saada Dei Evangelia.

Si autem provisio fuerit vigore electionis, vel prafentationis, Forma Juramenti erit sequens.

EGo N. N. nominatus , & præsentatus , vel electus al Parochialem , vel Canunicatum, vel Beneficium N. juro me prædicti Beneficii obtinendi gratia, aut ut ad illud præfentarer, & nominarer, vel eligerer, neque alium quemquam meo nomine, aut conseniente, vel sciente me quidquam Collatori, Patrono, vel alteri promiffille, deditle, compensatle, aut prius datum confirmatle, vel apud quempiam depotuitle, neque mutuo deditte, five prius mutua datum, commodatum, aut quocumque risulo mihi debisum remississe, neque de Domibus, Terris, Pizdiis, Redditibus hujus Ecclefiz, vel Beneficii fructibus Decimis, aut Oblationibus ejufdem præteritis, præfentibus, aut futuris, donationem, remissionem, locationem me, aut alium, mandante vel consentiente me, fecitle, promiffife, aut inivitle. Item juro me futurum fidelem, & obedientem Sancta Matri Ecclefia Catholica Romana, ac Illustrissimo, & Reverendissimo Domino N. N. Episcopo Foroliviensi , ejusque Successoribus canonice intrantibus, nec Beneficium antedictum accepilie animo dimittendi, fed per me eidem deferviturum , & ad illud Beneficium (f fit refidentiale ) continuam refidentiam facturum, universaque ejus onera impleturum, neque me de Bonis Eccletiæ, vel Beneficii prædicti, seu de ejus fructibus, aut tuper eis pacta aliqua illicita cum ullo prorfus inivifse. Juro item omnium, & fingulorum Bonorum ejutdem Ecclefie, aut Beneficii tam Mobilium, quam Immobilium, Jurium , & Pertinentiarum ad ident Beneficium quomodulibet spectantium Inven

sarium, quam primum potero, me fadurum, & intra fex menfes in Adis Curize Epifeopalis juxta difocitionem Synodalem exhibiturum, Boaque, Res, Poffeifiones, & Jura ad ipfam Ecclefiam, feu Beneficium petitaenes, & pertinentia non venditurum, donaturum, pignoraturum, aut alio quovis modo, contra Juris difocitionem alienaturum, inmo alienata por meis viribus recuperaturum, femperque defenfurum, eaque manutenturum, confervaturum, X pro poffe melioraturum, siem Deus adjuvet, & hac Sanda Doi Evangelia.

#### Formula Juramenti Examinatorum Synodalium.

L'Go N. N. Examinatoris Officium, quod fuscepi, promitto, spondeo, ac juro, me fideliter, & fincere, quantum in me ell, exequaturum. Sic me Deus adjuvet, & hac Sancta Dei Evangelia.

#### Formula Juramenti Punctatoris .

EGo N. N. per hac Sancta Dei Evangelia juratus fancte promitto, ac spondeo Punctatoris Officium, quod suscept. me fideliter & sincere, quantum ia me est, exequuturum. Sic me Deus adjuvet, & hac Sancta Dei Evangelia.

# AD CAPUT II.

N. II.

Citat. dicto Cap. n. 9.

Indulgenze specialmente concedute da Sommi Pontefici ai Confratelli, e Consorelle della Confraternita della Dottrina Cristiana nel giorno dell'ingresso nella Confraternita.

P'Aolo V. nel giorno dell'ingresso a tutti gli Operai, Ministri, e Confratelli penilii, e Comunicati concede Indulgenza plenaria Constitu. XXXVI. Ex credito. Ossilorii 1607.

#### Nell'insegnare la Dottrina Cristiana.

DA Pio V. ai medefimi Confratelli ogni qualvolta infegnano la Dottrina Crifiana, concede quaranta giorni d' Indulgenza Conflit. CXXXVII. Ex debito. 6. Octobris 1571.

Paolo V. a quelli, che infegnano la Dottrina Criffiana, concede nel giorno delle fiazioni tutte le Indulgenze concedute a quelli, che ia effi giornivifitano. le Chiefe fiazionali di Roma Conflit. citat.

Lo,

Lo stesso ai medesimi Confratelli, se usciranno per le Ville, e Castelli ad insegnarla, concede dieci anni d'Indulgenza.

Lo stetto concede ai medesimi Confratelli cento giorni d' Indulgenza, se la insegneranno nei giorni di lavoro, o in pubblico, o in privato.

Nell' esercitare altri Uffizj spettanti alla Dottrina Cristiana .

P Aolo V. 2 tutt' i Confratelli, i quali procureranno, che i Fanciulli, Servi, ed altri vidano alla Doutrina Cristiana concede duecento giorni d' Indujenza Constit. citat.

Ai Confratelli parimente, se anderanno in giro per le strade, affine di condurre Uomini, Donne, e Fanciulli alla Dottrina Cristiana, concede sette

anni d' Indulgenza.

Duecento giorni d' indulgenza concede ai medefimi, quando interverranno alle dispute della Dottrina -

Al Sacerdote, che predicherà, o farà spirituali Ragionamenti nelle Scuole della Dottrina Cristiana, concede sette anni d'Indulgenza.

Ai Visitatori, se Confessati, e Comunicati, visiteranno le Scuole della

Dottrina Cristiana nei giorni delle Stazioni, concede tutte le Indulgenze delle Chiese stazionali di Roma.
Intervenendo alle Congregazioni della Confraternità acquistano per concessione

ne dello stesso Pontefice duecento giorni d'Indulgenza.

#### Nel ricevere i SS. Sacramenti della Penitenza, e dell' Eucaristia.

P Aolo V. concede ai Confratelli, e Conforelle Indulgenza Plenaria, se pentiti, e Consessati riceveranno la Santissima Comunione nella Festa principale della Confratential Conssistima e

Lo flesso concede ai medessimi Indulgenza di sette anni, e di sette quarancee, se pentiti, e Consessati si comunicheranno una volta il mese. Confiit. citat.

#### Nell'esercitare altre Opere di Pietà .

Aolo V. ai Confratelli, che visiteranno gl' Infermi Confratelli, concede ogni volta duecento giorni d' Indulgenza Conflit. citat.

Accompagnando il SS. Sacramento, quando i porta agl' Infermi, ogni volta sette anni d'Indulgenza.

Accompagnando i Cadaveri dei loro Confratelli alla Sepoltura, e intervenendo all' Efequie, Anniversari, ed Offici fatti pe' medefimi, pregando per

essi, tre anni d'Indulgenza. Intervencado ai Divini Offici, ogni volta duecento ginrni d'Indulgenza. La stessa indulgenza di duecento giorni concede ai medessimi ogni qualvolta.

La fless indulgenza di duecento giorni concede ai medesimi ogni qualvolta fotto lo Stendardo della Confraternita intervengono alle Proceifioni.

Nel

Nell' Articolo della morte .

P'Aolo V. concede Indulgenza Plenaria ai medefimi Confratelli, fe nell'Articolo della loro Morte faranno pentiti, Confetfati, e Comunicati, oppure invocheranno col cuore il Nome SS. di Gesù .

#### INDULGENZE COMUNI

Ai Fedeli aggregati alla Confraternita della Dottrina Cristiana.

#### A quelli , che concorrono ad impararla .

SA Pio V. a tutti quelli, che concorrono alle Schole della Dottrina Criffiana per impararla, concede ogn'anno quaranta giorni d' Indulgenza. Conflit. citat. Ex debito, ampliata cento giorni da Gregorio XIII. In Brev. cit. 1572.

Begedetto XIII. a tutti quelli, che intervengono alla Dottrina Criftiana, concede cento giorni d' Indulgenza : Appendic. Conc. Rom. Instruct. 1. 5. 1711. Paolo V. concede ai medefimi tutte le Indulgenze nei giorni delle Stazio-

ni concedute a quelli, i quali vilitano in essi giorni le Chiese Stazionali di Roma . Conflit. citat. Ex credito .

Lo fletto a tutti quelli, che sono soliti d'intervenire alla Dottrina Cri-

fliana confessandos nelle Feste della B. Vergine Maria, o in altra Festa da determinarfi dai Superiori della Confraternita, concede anni tre d' Indulgenza, e anni cinque, se riceveranno la Santissima Eucaristia. Ibid.

# Agli Adulti . che intervengono alla Dottrina Cristiana .

Lemente XII. agli Adulti, che intervengono alla Dottrina Cristiana, concede tutte, e fingole quelle Indulgenze, remillioni de' Peccati, e rilafsazioni di Penitenze concedute dai Romani Pontefici a quelli, che insegnano, o intervengono nelle Chiefe della Dottrina Criftiana. Conflit. CLVIII. Caleflium 4. Junii 1735., & Conflit. CLXX. Paftoralis 6. Martii 1736.

Lo stesso agli Adulii ogni qualvolta intervengono a questo fanto Esercizio, concede fette anni, e fette quarantene d' Indulgenza. Conflit. citat. Calestium .

Lo stesso Pontefice agli Adulti, se assiduamente frequenteranno questo santo Efercizio, per imparare la Dourina Cristiana, e pentiri, Confettati, e Comunicati nelle Feste della Natività del Signore, Pasqua di Resurrezione, e de' Santi Apoftoli Pietro, e Paolo, pregheranno per la concordia de Principi Crifliani , estirpazione dell' Eresie , ed Esaltazione di Santa Madre Chiesa , concede Indulgenza Plenaria. Conflit, mox citat,

Al alcuni Fedeli insegnando la Dottrina Cristiana .

P Aolo V. ai Padri, ed alle Madri, che in casa insegnano ai Figliuoli, o Ser-

o Servi la Dottrina Cristiana, concede ugui vulta cento giorni d' Indulgenza. Cofficut, citat.

Ai Maestri di Scuola, i quali iosegneranno ne' giorni di lavoro la Dottri-

na Criffiana nelle loro Schole, concede ceoto giorni d' Indulgenza.

Ai medelimi Maestri , i quali nelle Feste condurraono i luro Scolari nelle Chiese alla Dottrioa, ed ivi la insegneranno, concede sette anni d'Indulgenza.

A tutt' i Fedeli infegnando la Dottrina , e concorrendo in altre? maniere a quefta fanta Overa.

B Enedetto XIII. a tutt' i Fedeli, che infegnano nelle Chiefe la Duttrina, concede ogni volta cento giorni d' Iodulgenza . In Avrend. Concil. Rom. loco citat. Clemente XII, a tutti quelli , che la frequentano affiduamente per infeguarla, se pentiti. Coosessai, e Comunicari nelle Feste del Natale, Pasqua di Refurrezione, e de SS. Apostoli Pietro, e Paolo, pregheranno come sopra,

concede Indulgenza Plenaria: Conflit. cit. Caleflium.

Benedetto XIII, a tutti quelli, che nelle Feste anderanno raunando i Figliuoli, e Figliuole per mandaili alla Dourina Cristiana, concede agni valta ceoto giorni d'indulgenza. In Istruct, citat. 5. 2.

Paolo V. a tutt' i Fedeli, che per mezz' ora studieranno la Dottrina Criftiana, affine d'impararla, o d'infeguarla, concede centu giorni d' Indul-

genza . Conflit. cit.

Lo stelfo nel gioran, in cui si pubblica l' Aggregazinne della Constaternita della Dorrina Criftiana, concede a tutt' i Fedeli peniti, Confessati, e

Comunicati fette anni, e fette quarantene d'Indulgenza, Ibidem.

Chiunque reciterà divotamente anche più volte il giorno gli Atti delle Virtà Teologali, cioè Fede, Speranza, e Carità, acquifterà sempre l' Iodulgenza di sone anni, e sette quarantene; e se gli recisera almeoo una volta il giorno per un mese continuo, acquisterà di più in un giorno a sua elezione l' Indulgenza Plenaria, purche in tal giorno con vero pensimensa fi confeili, e si comunichi, e preghi secondo l'intenzione del Pontefice, che la cancede, la quale Indulgeoza potrà confeguire in quanti mesi dell' aono ezli venga a ripetere tutte le opere suddette ; e tauto questa Iodulgenza Plenaria . quanto l'altra di fette anni , e fette quarantene gli è permello di applicare alle Anime del Purgatoria ; e finalmente acquifterà altra Indulgenza Pleoaria in punto di morte.

Si avverta, che per confeguire le riferite Indulgenze può ciafeuno prevalersi per la recita de' fuddetti Assi di quella formola, che più gli aggrada, purche vi fiano espressi i motivi speciali di ciascheduna di este Viriti Teologali , come dichiara la San, mem, di Benedetto XIV, per mezzo delle Sac, Congregazione delle Indulgenze il di as. Gennajo 1756, in necasione di confermare, ed ampliare le flette Indulgenze concette dal medefimo Pontefice il di 26, Giugno 1754. in una circolare ai Vescovi, ed Ordinari d' Italia.

## AD CAPUT III.

De Sacramento Confirmationis.

N. 111.

Citat, ead. Cap. num. 1.

Editto della Crefima di Monfig. Piazza.

#### RRANCESCO PIAZZA ec.

A Vendo Noi determinato di amministrare il S. Sacramento della Consermazione, e volendo ciò adempiere nelle respettive Parrocchie, che sarano da Noi a tempo, e luogo destinate, giudichiamo opportuno di manifestare i Nostri sentimenti, affache nell'atto, che dovremo amministrare quello Sacramento, ritroviamo il tutto ben disposto, e non si faccia cosa alcuna inordinatamente.

Primieramente ci protettiamo di voler cressmare solamente quelli, che avranno il età compita di anni sette, sembrandoci proprio, che abbiano qualche cognizione di questo Sacramento.

Secondo. Dicendo il Pontificale Romano, che Confirmandi deberent esse jojuni: Bramiano, che i Cressmandi sinon digiuni: ne sirà loro difficile attenersi dal cibo, poichè amministreremo questo Sacramento la mattina.

Terzo. Che li Crefimandi sappiano i principali Misteri della nostra Santa Fede, l'Orazione Dominicale, il Simbolo degli Apostoli, la Salutazione Angelica, i Precetti del Decalogo, e della Chiefa, e se sia possibile, si consestino prima di ricevere il Sacramento con maggior profitto.

Quarto. Che ognuno si presenticon abito modello, con la fronte monda, ed abbia seco una Fascia bianca, per legarla intorno alla fronte, dopo che sarà cresimato; ritenendola, finche l'unzione sarà asciunta; avverendo, che dovrebbes bruciare il Rombace, che sarà unto col sacro Crisma, e gettarne le ceneri nel Sacrario.

Quinto. Che ciafcuno porti feco, e confegai a chi ne sarà da Noi incaricato il Biglietto del Parroco, fenza di cui non sarà ammesto alla Cressma, e e in detto Biglietto dovrà esprimer il Nome, Cognome, Età, Parrocchia, Padrino, o Madrina del Cressmando colla sottoferizione del proprio Parroco.

Sefto. Che gli uomini stiano separati dalle Donne, e niuno abbia ardire di tenere alla Cressma quelli di diverso sesso, e non ne tenga più di uno, o al più due.

Settimo. Che non fi ammetta per Compare, o Comare chi non è flato ancora crefinato; chi è flato Padrino, o Madrina nel Battefimo dello fletfo Figliuo-

Figlinolo; chi non è maggiore di età del cresimando, in modo, che a bia per lo meno quaiordici anni ; chi è scomunicato , o pubblico Peccatore ; e chi è firaniero, nè vunl dimorare in quel luogo; e parimente non dovrà ammetterfi alcun Ecclefiastico secolare, e moliomeno regolare, nè il Padre, Madre, Marito, Moglie, Patrigno, o Matrigna del crefimando; o chi non fa Dottrina Criffiana .

Ottavo. Che non si elegga in questo Sacramento più di un Compare per ciaschedun Fanciullo, ed una Comare per ciascheduna Fanciulla.

Nono. Che niuno parta dalla Chiefa, fe non dopo che farà flata da Noi data la Benedizione.

Decimo. Se qualcuno avesse dubbio di esser stato cresimato, dovrà ricorrere a Noi, che considerato il fano, risolveremo quel che convenga fare.

Sarà poi peso dei Parrochi di nosificare ai propsi Parrocchiani, che imprimendo quello Sacramento il carattere, non può fenza facrilegio reiterarfi, e di bene istruire i Cresimandi tutti in ordice alla forza, viriù, ed effetti del medesimo Sacramenio, e di avvenire i Padrini, e le Madrine dell' obbligo, che hanno d' infegnare in difeno de' Parenni a quelli, che avranno tenui alla Cresima la Dourina Cristiana, e d'indirizzarli per la via del Cielo colle ammonizioni, e buoni esempi, e inoltre dovraono avvisarli, che fi contrae dai Compari, e dalle Comari con i Cresimati, e il Padre, e la Madre di ciascheduno di loro la Cognazione Spirituale, la quale impedisce, e scioglie il Matrimooio.

In fice procureranno gli stessi Parrochi, che non meno i Cressmandi, che i Padrini, e Madrine si presentino con modestia, divozione, e compostezza di corpo, e fenza vani ornamenti, e infinueranno a quei, che dovranoo crefimarli il fignificato di quelle Sacre Cerimonie, che accompagnano la Funzione, e specialmente cosa indichi quella Croce, che nell' ungerli col sacro-Crisma, loro si stampa in fronte, con cui presende la S. Chiesa d' istruirei, a non doverci vergognare di effer Criftiani, e di animarci a portar con pazienza quella Croce, che il Signore Iddio vorrà addotlarci ; e gli spiegheraono eziandio il fignificato di quella guanciata, che loro dà il Vescovo, per la quale siamo avvertiti di foffrir per amor di Dio qualunque ingiuria. fenza rifensimento, e vendessa; e in ultimo gli eforieranoo a vivere con pura Coscienza, e di dar buon' esempio, ciò che viene additato dalle materie, delle quali è composto il sacro Crisma, che sono il Balsamo, e l'Olio, significando il primo l'odore della buona fama, ed il fecondo la mondezza della Coscienza, come appunio lo spiega il Poniefice Eugenio IV. nel suo Decreio con queste parole : Chrisma confectum ex Oleo, quod nitorem fignificat Conscientia . & Balfamo , quod odorem fignificat bona fama . Che se diligentemente adempiranno i Parrochi, come fopra, le loro parti, potrà sperarsi, che chiriceverà questo Sacramento, ne riceva ancora in tutta la loto pienezza glieffetti . Dato &c.,

## AD CAPUT IV.

De Sanctiffimo Euchariflia Sacramento .

N. IV.

Citat, eod. Cap. B. 4.

Indulgenze concedute a' Fedeli nell' accompagnare il SS. Viatico, e la Processione d' ogni mese.

M Artino V. hella Conflit, 12. Ineffabile 26. Maii 1429. Eugenio IV. Conflit. 7. Excellentifimum 36. Maii 1433.a tun'i Fedeli, che accon pagaro il SS. Vialico col lume acceto, quando fi porta agli Infermi, coocedono ogni volta ducceano giorni d'Indulgenza, e cento a quelli, che l'accompagnano fenza lume.

Paolo V. Coustit. Cum certas 3. Novembris 1606. concede a tutt' i Fedeli, che accompagnaso con lume, o senza il SS. Sacramento, quando si porta per Viatico, o per altra cagione, cioque anoi, e cinque quandotte; e a quelli, che impediti dall'accompagnario reciteragono un Pater, ed un'abre,

concede cento giorni d' Indulgenza.

Innoceazo XI. Confii. Injundum 10. Odlobri 1672. a tut' i Fedeli, che devotamente accompagoerano il SS. Sacramento, quando fi porta agl' Infermi per Viatico, pregando per la coocordia de' Principi Crititati, ellirazione dell' Erefe, ed felitazione del Chiefe, concede ogni volta fette anoi, e fette quarantene, fe l'accompagnerano col lume e ciquee anti, ed alternata ed quaranteo, e fe l'accompagnerano fenza lume, dichiarando poi, che quelle Indulgeore ona fi concedono cumulativantene colle altre già prima concedute per quell' Opera pia, ma privativantene.

Inoocenzo XII. a tunt' i Fedeli, che leguimamente impediti, non potendo accompagnare il SS. Sacramento, quando fi porta agl' Infermi, manderanoo un lume, o fiaccola da portarfi da altri, e pregheranno come forta, concede ogni volta tre anni, ed altrettante quarantene d' Indulgenza. Conflit.

Debitum 5. Januarii 1695.

Paulo V. a tutt' i Fedeli, che intervengono alla Processione del SS. Sacramento sulta farsi ogni mese, concede duecento giorus d'Indulgenza. Confist. est.

Indulgenze concedute a tutt' i Fedele, che onorano il SS. Sacramento nella Festa, ed Ottava del Corpus Domini.

U Rhano IV. nella Coffinzione I. Tranfiturus 1262. confermata nel Concilio generale Viznuenie fotto Clemente V., e rifettia nel cap. unic. de Religa. Ure¿V. Penerat. Sandior. in Clementin. concelle varie Indulgenze a tun' i Fedell, che onorano il SS. Sactamentu nella Felta, ed Ottava del Corpus Dom'ni, le quali furono accreticiute da Martino V. Conflit. XII. Inteffalle 26. Maii 1429, e da Eugeno IV. Conflit. FI. Excellentiffimum. 26. Maii 1433., e fono le ferguenti.

A tutt' i Fedeli, che affiftono in Chiefa al Mattutino nella Festa del Corpur Domini, si concedono quattocento giorni d'Indulgenza. La medefima Indulgenza si concede a quelli, che assistono alla Metsa, o ai primi, oppure ai secondi Vesori della stella Festa.

A quelli, che affifteranno nella detta Festa alle altre Ore, cioè Prima, Terza, Sella, Nona, e Compieta, si concedono per ogn' una delle stelle Oree ceno sessanta giorni d'Indulgenza.

re cento fellanta giorni d'Indulgenza.

1 Vescovi, ed alri Prelati Superiori, che legitimamente impediti non possono intervenire ai Divini Offici, goduno le medesime Indulgenze.

A tun' i Fedeli, i quali fra i giorni dell'Ottava del Corput Domini affiflono al Matunion, fi concedono egni volta duccento, giorni d'Idulgenza. A chiunque ne giorni della fella Ottava affilterà alla Mello, fi concede ogni

volta la stella Indulgenza je cosl pure a chiunque assistiteà ai Vespri. A quelli, che assisteranno nei giorni dell'Ostava alle altre Ore Canoniche, per ogn' una di elle Ote si conceduno ogni volta ostanta giorni d'

che, per oga una di elle Ute il conceduno ogai volta ottanta giorni d' Indulgenza. A tutti quelli, che pentiti, e Confessati digiuneranno nel giorno avanti Ja Fetta del Corpus Dumini, o in luogo del Digiuno eferciteranno altra opera

pia, (econdo il configlio del Confesture, si conceduno duecento giotni d' Indulgenza. La stessa Indulgenza di duecento giorni si concede atusti quelli , che ac-

compagneranno la Processione del Corpus Domini nel giorno della Festa. Parimente una simile ladulgenza di duecento giurni viene conceduta a tutti i Sacerdoti, i quali nella Festa suddetta, o fra l'Ottava celebreranno la

Sauta Metla, pregando per la pace, e tranquillità della Chiefa. Finalmente a tut' i Fedeli, che nel giorno della Festa riceveranno la Santissina Comunione, si concedono duccento giorni d'Indulgenza.

## AD CAPUT V.

De Sacrificio Miffa .

N. V.

Citat. eod. Cap. num. 6., & 13., & Cap. XIX. num. 7.

## NOTIFICAZIONE

D. MERCURIALE PRATI dell' Ordine di S. Benedetto, della Congregazione di Valiombrofa, Patrigio, e per la Grazia di Dio, e della S. Sede Apoflolica Vescovo di Forlì, della Santitd di N. S. Prelato Domeflico, ed al Solio Pontificio Affishente.

A Ebiamo avuta occasione di vedere nel decorso della Nostra Visira Pastorale molte mancanze, e contravvenzioni alle Leggi Sinodali tuti ora vegliani , rapporto agli obblighi di Messe, o per non esfere situe celebrate in conto alcuno, sino da molto tempo addietto, o per non esfersi celebrate me giorni alignati o, finalmente perche i Sacerdosti, a' quali fono addossita tali pesi, non segnano il loro Nome, Cognome, e Giornata nelle Vacchette essenti melle respettive Sagressie.

Quindi è, che defderando Noi, che fiano efatramente offervate le Comituzioni Sinodali del degalifimo Notiro anteceffore Monig. Piazza, comandiamo a turt'i Sagrefiani, che fieno diligenti nel mettere in efecuzione quanto fio ordina nel predoato Sinodo, e ogai matina sul mezzo giorno riacontrino le Vacchette degli obblighi delle Meffe, nelle quali trovandovi qualche mancanza, tirino fubito la linea nel luogo, in cui dovrebbe effervi notato il nome del Sacerdote, che ha il pefo di celebrare per il refipettivo obbligo, acciocche poffà rilevarii la fua negligenza. Così ancora gli fita a coure di fare in modo, che ciafeuno celebri a quell' Atter, a cui è eretto il Beneficio, o Capellania, o pure è comandata la foddisfazione del Legato, desunciandoci quelli, che non voleffero ubbdire, e comarvavenifero a quelle Legati.

In caso poi di contravvenzione, efigeremo tanto da' Sacerdotti, che non finno il loro dovere, quanto da' Sagreflati la multa prefiffa nel lodato Sino-do, passando sopra alle inconvenienze praticate sin 'ora, purche quelli, i quali si trovassero mancare nella celebrazione delle Messe, nel termine di un mede dalla data della prefente Notificazione, le abbiano rimeste, sotto pena di due Paoli per Messa non celebrata, da pagarsi nelle mani del Nob. Sig. Coi Sabrizio Merenda Depositatio delle Multe, da applicanti a du spii. Sarà cu-

ra de respetivi Sagressai, o Parochi di avvisare que Secolari, che sono teuni alla fossistazione degli obbighi, che si trovano mancanti, al qual' effectto essiriamo se loro Vacchette al Nob. Sig. Primiererio Framonti Revisor Cererale de Legazi Pii, nel termine di uo mese, da computati dalla data di queesta, dopo la quale essista si procederà con tutto il rispore contro quelli, i quali con avrano ossirvaro estitumente quanto nella medessima si comanda.

Perche poi sia più esinto agauno nel adempiere il proprio dovere, vogliamo, che si esibicano le respettive Cartelle al Nostro Sig. Vicario Generale ogni tre Mesi, ed acciocche non si affollino tuni in un giorno, si sissino

tre giorni della prima settimana del Mese, come si vedra qui sotto.

Ricordiamo inoltre a' predetti Sagreflani, e Rettord di Chiefe di non pertettre, che alcun Sacerdoto celebri fenza la Vedia talare con maniche, fe farà nella Città, o luogo murato della Nofira Diocefa, oppure di quelli folita a venite fpetflo si imercati, a' quali fi probifice fotto le dividrate pene di prefiare la Vefle fenza maniche, che fuole ritenerfi nelle Sagreflie a comodo dei Sacerdoti forefiteri. Molto meno poi dovanno permettere, che fi accofti all' Altare alcuno con abito di colore indecente ad un Sacerdote, o con vefle fordida, e lacera, overe con Cafacchino da Caccia, o con Calzette di colore di verfio dal nero, come purtroppo fappiamo con Nofiro fommo tammarico effere qualche volta accadato in quella Nofira Diocefi. In a lai cafa procederemoa to contro i Sacerdoti, che contravverranno, quanto a chi preflerà il comodo alla traftefflone di quelli Nofiri Ordini.

Vogliamo similmente, che non si permetta ad alcun Sacerdote tanto in Città, quanto in Campagaa di sissifiera ai Divini Offici, o Gravire nelle Sagre Funzioni, o andare alle Processioni (netza Veste talare, e Cotta, che pure vogliamo si porti da tutti quelli, che assissimo ai Funezia, (altrimenta populare) percepire l'emolumento tassa, o, colito a darsi in simili cassi e certatuo il tempo, che corre tra la Feda di unti' i Stori, e la Pasqua di Resturezione, nel qual tempo, in Campagaa solinato, si potrà tollerare l'abito lungo sezza maniche, cossi però, che non permettiamo nella Città, e loughi murati. Nel resto ci riportiamo all'Editro sampato nell' Apendice del Sinodo Pazzaz de' a. Cennajo 1944, rifervandoci poi di ponire ancora con altre

pene i contravventori, a misura delle loro trasgressioni.

Abbiamo inolire veduro con Notita ammirazione, che nelle Proceffioni, in quelle feccialmente delle Rogazioni, vanno i Sacerdoti tanto Secolari, che Regolari vagando per le firade, ed anche nelle Botteghe, nel tempo, che fi canta la Meña nelle Chiefe delle refigetive Szazioni, e però fappiano efiere ciò cofa afiai indecente, contraria al fine di tal divozione, e di Candalo, perche i Sacerdoti, e Chierici, effendo velliti con Cotta; profiturificono l'Abbito Sagro, che non e fatto per portaffi fiori di Chiefa, ne per trattenerfi in differil azioni nel luoghi pubblici, per il che comandiamo, che tutti quelli, i quali inervengono alle dette Proceffioni, refino in Chiefa, ne fi facciano vedere fipari per le finade, e fulle piaze, o nelle botteghe, dichiarando di voler punire i Trafgrefiori con pene corromodenti alla lore mancanza e qualità di Perfone a Nolito arbitrio. A' Chiefa poi, e he, contravvenue neutici.

quest' Ordine , daremo più esanto castigo , e non ne saranno esenti quelli , i

quali (non vestiti col Sacco di qualche Compagnia, E' Nostra volonzi sinalmente, che questa Notificazione si tenga affissa tutte le Sagrestie delle Chiefe si di Città, che di Campagna, non solo Parrochiali, ma anche in quelle Chiefe, ove sono obblighi di Melle, sotto pena di Paoli tre; e così pubblicata obblighi ciascuno all'osfervanza di quanto in essi si consiene, come ne avesse aveste avesta la personale intimizzione, dichiarando di più, che abblia forza, e vigore di speciale, canonica, perentoria ammonizione, per cui si polla procedere all'efecuzione, senza premettere alcuna Ciuzzione, o Intimizzione.

Data dall' Épiscopio quetto di 8. Settembre 1791.

#### M. VESCOVO DI FORLI'.

Giorni , ne' quali fi dovranno presentare le Cartelle degli Obblighi delle Messe delle respettive Chiese.

Gennajo. Il primo Lunedì, purchè non sia Festa: La Cattedrale, S. Biagio, e altre Chiese esistenti nelle deste Parrocchie,

Il primo Mercoledi: Il Suffiagio, S. Lucia, S. Maria in Piazza, e S. Martino.

Il primo Venerdì: La SS. Trinità, S. Antonio nuovo, Schiavonia, e Ravaldino, con le Chiefe respettive delle nominate Parrocchie.

Cadendo qualche Festa ne' descritti giorni, si trasporti al primo giorno seriale immediatamente seguente, e così si prasichi ogni tre mesi, sotto pene arbitrarie, da incorrersi irremissibilmente, anche per la prima contravvenzione.

Ignazio Baronio Cancel. Crim. Vescov.

# AD CAPUT VI.

De Sacramento Ponitentia .

N. VI.

Citat. end. Cap. num. 7.

## MONITUM

Ad Nostros Parochos, & Confessarios de modo, quo se gerere debeant; cum pro suis Panitentibus ad Sacram Panitentiariam Apostolicam confugiunt.

N Oa raro evenit, ut Parochi, vel alii Confessiri modum ignorent, quo possiri, ac soleaut obineri a Sacra Pecmitentiaria Ablolutionis, vel Dick perdationis Littura, Ideirco aliqua bie noisaut digaz recensiere duximus opportuoum, ne proprios Pecmitentes, vel ad Eoiscopos remittere, vel ad alios hujus triperitos Confessirios opportuoum, quod ut plutimum ad tuborem (scemiosa prasertim) adduceret, omnesque alios in graves difficultates, ac mules aconjiceret. Ne vero etiam consigar, ut Littura jam a Sacro Tribunali obtenta evadant irrita, suoque effectu careant, fumma quexdam Capita, qua subjecimus, Parnehi, & Consessirio bierata de quantimo de consessirio de con

Com staque ante iplos se sitte Pecatiens irretius casu alique ad dictum Tribunal spechante, diligenter rem totam exquirant, atque explorart, sturm weritatem sincere aperiar, qua in exploratione plurimum insistant. Animadetertant genus Censura: schi circumitantias omnes investigent: Pecatiensis conditionem interrogent, num str. Clericus, aut Esicus; num Regularis, aut Secusion, num Morialis; num uxoratus, aut Calebs &c. Inquirant, turum casus, per

quem contracta est Censura, fit publicus, aut vere necultus.

Quod pertinet ad Irregularitatem, perpendant utrum ex delicho provenerit, & ex quo delicho, an Cilicet ex violatione Cenfura, an ex homicidio, aut mutilatione, an vero profecta fit ex defectu, & ex quali defectu.

In Matrimonii Impedimentis accurato pariter examine utantur, videlicet, quale fit Impedimentum: an revers fit occultum: an fit jam contractum, an vero adhuc contrahendum Matrimonitum.

Numquam hisce in rebus omittant investigare, quam Poenitens causam af-

ferat, cur Dispensationem petat, quæ eause investigatio maxime necessaria et dum agitur, tum de eo Clerici percussor, qui romanum iner pro Absolutione aggredi non posest, tum de Voti ecommutatione, pro qua non solum cause sunt allegandæ, sed explicandum etiam est, ad quem essectium Dispensatio Voti petatur.

His diligenter peractis, ac totius rei serie optime perspecta, casum seribant chanastere, qui legi positi, singua sive latina, sive cujusilibet regionis vernacula: inutilia omittant e taceant nomen, & cogaomen Poenitentis (dummodo non agaura de Cendituris contra publicos percutibres Clericorum, & contra Duellantes in publico, quibus in casibus nomen, cognomen, & Diocecsim exprimere debent). In occessitis vero semper nomen, & cognomen reticcado, solum notent N. N. Casum ita descriptum Romam directe mittant, eum hea Interpitone.

> Eminentissimo, ac Reverendissimo D. D. Cardinali Majori Ponitentiario.

Ur autem Eminentissimus noverit quo, & qua via Responsum suum dirigat, Parochi, vel Consellarii scribentes, propriumque nomen, & cognomen aperientes, in hune sere modum sinem Litteris sicis imponanti

> Dignetur Eminentia Vestra rescribere N. N. in Civitate N. pro Oppido N.

N Otum est Sacram Poenitentiariam su Responsa inscribere consuevisse Doctori Theologie, y ed Canonum pro Litterarum aperitione, & exequutione. Hae Institutione in Litteris issussemants. Si talis Doctoria Civirate, vel Oppido, aut in vicioia non reperiatur, sive Poenitens, qui semel Parocho, vel Consession non graduato aperusi Consicientam suum, vieratur, a c erubestas iterum alteri aperire, hoc ipsum in Litteris ad Emisentissimum mittera dis fignificerum, cujus Tribunal hae, vel alia de eaus jam consuevit (ust esti in citata Lambert, Institutione LXXXVII. n. ap.) ejussmootinis, sed apisitutionis, sed apisitutionis committeris, sed apisitutionis committeris.

Porro eum possit aliquando evenire, ut Epislola Romam missa deperdatur, si revera hoc contigisset, quod ex nimia Responsi dilatione conjici potenti, tunc iterum ad Eminea, scribatur, repetendo, quod in prima Epistola exposi-

tum fuerat.

Tandem enjeumque a Summo Peenitentiario fuerit Litterarum exequutio demandata, is diligenter asimadvertat earundem Litterarum elaufulas, esque făpius pereurrat, & accurate ferutetur, ne fi illas leviter infipieiat, & in exequutione negligat, irritam faciat Difspenfationem, aque exequutoris culpa miferi Pecaitenter vinculis, & impedimentis fuis illigati permaneant. Quam multz poffiti, ac folean elle pro cafuno varietate hujufmodi claudiulz, confabiti legenti eitatam Lambertini Inditutionem an 34. Quam multas exportat Cafus exportius, jofte Eminea. Pecațientirii Littera Gemontirabunt.

Exem-

#### Exempla pro Cafibus Voti , Irregularitatis , vel Impedimenti exponendis.

N. N. Mulier post emissum Castitatis perpetuz Votum, gravibus contra Caffitatem tentationibus fentit fe effe obnoxiam, ex quibus vel exoritur. vel exoriturum prævidetur incontinentiæ peticulum : propterea humillime fupplicat pro dispensatione ad effectum nubendi.

N. N. Sacerdos clam occidit hominem laicum. Homicidium, quod ob talem, vel talem causam, tali, vel tali modo commist, vel procuravit, est revera occultum. Miffam interim celebravit, atque alia Ordinum minifteria exercuit , vitandi feandali caufa vel ne fe proderet ( fi id non fecerit , dicatur ) Mitfam non celebravit, vel alia Ordinum ministeria non exercuit, at cum ab his abitinere diu, fine scandalo non possit, humillime supplicat pro remedio.

N. N. contraxit Matrimonium cum Muliere fibi conjuncta in primo Affinitatis gradu ; confcius ( vel nescius ) talis Impedimenti , quod occultum est. Quite com grave scandalum oriretur, si separarentur, humillime supplicant pro-Difpenfatione .

## N. VII.

Citat, eodem Cap, num, 7.

### CONSTITUTIO GREGORII XV.

In aug confirmatur . O ampliatur Conflicutio Pii IV. contra Sollicitantes ad turpia in Sacramentali Confessione.

Niversi Dominici Gregis curam, quamquam immeriti cœlesti dispositione gerentes . fedulo invigilare tenemur &c.

Quoniam autem a Romanis Pontificibus Prædecessoribus Nostris, quibuidam in locis provitum fuit , ut impium , ac nefandum fcelus , quod non folum inter Chrittifideles non eile, fed nec etiam nominari debet, procul ab iis arceatur, videlicet, ut aliquis Sacerdos ad Sacras audiendas Confessiones deputatus , Sacrofancto Penitentiæ Sacramento, follicitando Poenitentes ad turpia, abutatur, ac pro medicina venenum, pro pane afpidem portigat, & ex Coelefti Medico Infernalis veneficus, ex Patre Spirituali proditor execrabilis Animarum reddatur, ideirco Nos ea, quæ his perniciofiffimis Disboli infidiis arcendis in certis locis falubriter constituta funt , ut nullibi desiderentur, quantum ex alto conceditur, providendum duximus.

As præterea, ne in suturum de poena his delinquentibus imponenda, &.

de modo contra cofdem procedendi ab aliquo dubitari puffit , flatuimus decernimus, & declaramus, quod omnes, & finguli Sacerdotes, tam Sæculares, quam quorumvis etiam quomodolibet exemptorum a ac Sedi Apostolicæ immediate fubj dorum Ordinum, Institutorum, Societatum, & Congregationum Regulares cujutcumque dignitatis, ac præminentiæ, aut quovis Privilegio muniti exiflant, qui perfonas, que cumque ille fint, ad inhonetta, five inter fe. five cum aliis quumodolibet perpetranda in actu Sacramentalis Confellionis, five ante, vel post immediate, seu occasione, vel prætextu Consessionis hujusmodi, etiam ipsa Confessione non secura, five extra occasionem Consessionis in Confessionario, aut in loco quocumque, ubi Confettiones Sacramentales audiantur, seu ad Confessionem audiendam electo, simulantes ibidem Confessiones audire, sollicitare, vel provocare tentaverint, aut cum eis illicitos, aut inhonestus Sermones, five tractatus habuerint, in Officio Sandæ Inquifitionis feveriffime, ut infra puniantur. Et præterea onines hæreticæ pravitaris Inquifitores, & Locorum Ordinarios omnium Regnorum, Provinciarum, Civitatum, Dominiorum, & Locorum universi Orbis Cristiani in fuis quemque Diocecibus, & Territoriis, per has Nostras Litteras, etiam privative, quoad onines alios specialiter, ac perpetuo Judices delegamus, ut super his contra pizdictos simul, vel feparatini in omnibus, praut in cautis Fidet, juxta Sacrorum Canonum formam, acc non Officii Inquifitionis hujufutodi Conflitutiones, Privilegia, Confuetudines, & Decreta diligenter inquirant, & procedant; & quos in aliquo ex hujufmodi nefariis excellibus culpabiles repererint, in eos pro criminum qualitate . & circumstantiis suspensionis ab executione Ordinis privationis Beneficiorum, dignitatum, & Officiorum quorumcumque, & perpetuz inhabilitatis ad illa, nec non vocis activa, & patliva fi Regulares fuerini, exitii, damnationis ad triremes, & Carceris etiam in perpetuum, abique ulla spe gratize, & ft delicti enormitate graviores poeuas meruerint, debita præcedente degradatione, Curiæ Sæculari puniendos tradant,

Dauet eilam facolatem Venerabilibus Fratibus Nostiti S. R. E. Cardinalbus Generalibus Hongitiothus, ne delichum tam enorme, & Ecclefic Cel tam peraiciolum remacea ob probationum deficilum imponitum, cum difficilus fingibilitus, estilus et eilam ingularibus, concurrentibus przefumprionibus, findicias, & alifis adminiculis, delichum prubatum elle arbitrio suo judicandi, & Coriz Seculari, un przeferur, remu tradendom elle prouocciandi.

Non obitantibus omnībus, quæ diebu Przefecetlor in fuis Luterin prædies voluti ono oltare, ecterique contaris quibulcumque, mandanies omnībus Confetlāriis, ut fuus Peanientes, quos uoverint fuitle ab illis, ut fuprafolicitatos, moueant de obitagianione deumeniandi follicitatos, fue up prætertur, trachantes Inquititoribus, feu locorum Ordinariis przeidits. Quod fi hoc Officiant prætermiérint, vt Peaueitents docuerint, non teneri ad denunciandum Confetlārios follicitantes, feu trachantes, ut fupra, iidem locorum Ordinarii, & Luquittores iillus pro mudo culps puote non negligatu.

BENE-

#### CONSTITUTIO BENEDICTI PP. XIV.

In qua confirmatii Litterii in forma Brevii Gregorii XV. contra follicitentes, interdicitur, ne aliquii Sacerdos, extra cafum extrema necessitatii Consessionem Saeramentalem Persona compileii in Peccato contra sextum Decalogi Praceptum commisso excepte audient

Acramentum Poenitentia, quam fecundam post naufragium deperdita Gratiæ tabulam Sancti Patres apte nuocuparunt , &c. ex certa scientia , ac matura deliberatione Nostra, præfatas Litteras hujusmodi, ac omoia, & singula Decreta prædicti ad illarum interpretationem, & declarationem emanata Apoftolica auctoritate tenore præfentium approbamus, & confirmamus, illifque omnibus, & fingulis ioviolabilis Apottolica firmitatis robur adjicimus, atque etiam , quateous opus fit , denuo committimus, & mandamus omnibus hæreticæ pravitatis Inquifitoribus, & Locorum Ordinariis omnium Regnorum, Provinciarum, Civitatum, Dominiorum, & Locorum universi Orbis Christiani, in fuis respective Dioccesibus, ut diligeorer, omnique humano respectu postposito, inquirant, & procedant contra omnes, & tingulos Sacerdotes, tam Sæculares, quam Regulares quomodolibet exemptos, & Sedi Apottolicz immediate tubirctos quorumcumque Ordinum, Inflituturum, Societatum, & Congregatiooum , & cujuscumque Digoliatis , Pizemioentiz , aut quovis Privilegio , & Indulto munitus, qui aliquem Poenitentem, quecumque Pertona illa fit, vel in actu Sacramentalis Confessioois, vel ante, vel immediate post Confessionem. vel occasione, aus piztexiu Coofetfionis, vel etianiexira occasionem Confestionisia Confessionale, sive io alto toco ad Coofessiones audiendas destinato, aus eleeto . cum simulatione audiendi ibidem Confessiuoem, ad inhonesta, & turpia follicitare, vel provocate, five verbis, tive fignis, five outibus, five tactu, five per feripiuram, aut tune, aut post legendam tentaveriot, aut eum eis titicites, & inhooeltos fermooes, vel tractarus temerario aufu habuerios, & quus 10 aliquo ex huiufmodi oefariis excellibus culpabiles repereriot, in ecs pro criminum qualitate. & circumilactiis, fevere acimadvertant, per coodignas poenas, juxta memoraram Gregorii Prædecelloris Nottri Coftitutionem, quam hie de verbo ad verbum pro inferta haberi volumus; dantes etiam, fi opus fir, & rurfus concedentes facultatem, ne delictum tam enorme, & Eccleia Dei injuriofum remaneat, ob probatinnum delectum impunitum, in pizfara Conflitutinoe, tributam , procedeodi cum tettibus etiam fingularibus , dumn.odo prætumptiones indicia, & alia adminicula concurrant.

Mennerini prateres onnets, & finguli Sacerdates ad Confessiona decidada coolituri, teoreti (e. ac obbligari flous Petanteotae, quas overinti fusific ab illis, ut supra tollicitatos, sedulo moorre, juxta occurrentium Caluum circumitantias, de obbligatioue deunuciandi loquisionibus, sive locorum Ordinaris praedicis, Petionam, qua follicitantoem committetit, etiani si Sacer, dus sit, qui jurituschione ad absolutionem valide impetitiondam careat, aur follicitatione de loquisionem valide impetitionam careat, aur follicitatione de loquisionem valide impetitionem valide impetitionem valide impetitionem valide impetition

licitatio Inter Consessario, & Poenitentem mutua suerit, sive sollicitation Peconicas consessario, and monitore prassiterit, vel longum temput post ipsim sollicitationem jam essurent, aut sollicitatio a Consessario non prose sipsim sollicitationem jam essurent, aut sollicitatio a Consessario non prosessario per alia persona peracha fuerit. Carvenati insuper diligenter Consessario, and prosessario sollicitatione of seramentalem Absolutionem impertiant, nis prius denunciationem practicam ad essentine producentes, delinquetem indicaverint competenti Judici, vel solliem se,

cum primum poterunt , delaturos spondeant , ac promittant .

Ēt quoniam improbi quidam homines reperiunur, qui vel odio, vel ira, vel alia indigna acufa commoni, vel alitorum impisi fuulfonibus, aut promuffis, aut blaoditiis, aut minis, aut alio quovis modo inctati, premendo Dei Įudicio polithabito, & Petelfas autforitate contempta, innoxio Sacerdotes apud tee elefasticos Judices folto follicitationis infimulant; Ut igrur tam nefaria audacia, & tam deetlābibe facius metu magiouidnis porno correcavu, quaecumque Perfona, quae exercabili hujufinodi flagitio fe inquinaverit, vel per tei-pfam innocentes Coutelfarios impie calumniando, vel feelelle procurando, ut id ab illis fiat, a quocumque Sacerdote quovis privilegio, auctoritate, & diapitate manno, præter quam a Nobis, Notifique Succelforibus, nid in fine vita, & excepto mortis articulo, fpe abfolutionis obtinendæ, quam Nobis, & Succelforibus prædicis refervamus, e proteto careat.

Auchritate Apollolica, & Nollie poteflatis pleniudine interdicimus, & probibemus, ne aliquis corum, extra cafum extrenza neceffizats, aimitum in johus mortis articulo, & deficiente tune quocumque alio Sacerdore, qui confessirii munut-obire postiti, Confessirii extrenza le perfonz compilica ia peccato turpi, atque inhoneth contra fextum Declogi pizeceptum commisso, excipere audeat, fubliata proprerea illi iafo fore quacumque auchritate, & jurisdichone a et qualemenunque Persuana ab hujustonoli culpa absolvanda adeo quidem, ut absoluto, si quam impertient, nulla, asque irrua omnision sit, tamquam impertia a Sacerdore, qui jurisdichone, ac Ecultate ad valide absolvendum accessira privatus existit, quam ei per practicate has Notitra adiabilitationus; & aitilionimoust si quis Consistante facere austic stateri, majoris quoque Excommunicationis procam, a qua absolvendi potestaem Nobis folis. Noltifica excensionis ud manuxas refereyamus, i jos focho incurrar.

Declarantes etiam, & decerneeures, quod nec etiam in vim eujufcumque publici, au eriam Bulla, que appellatur Cucciara San&x, aut alterius cujufilibet Iodulti, Confellionem didit Complicit hojulimodi quilquam valeat excipere, eique Sacramentalem abfolutionem elargir; acum ad huuc effedum, & ia boc cafu, aulius Confeffarius, upote qui in huiufmodi peccati, & Pemiteanis georee, jurisdictione, ut prafertur, careat, & abfolvendi facultate a Nois privatus «xilta», tabedoul fir por Confefficio legitimo, & approbato &c.

Datum Roma Anno 1741. Kal. Junii Anno primo.

Decla-

Declaratio Conflitutionis, qua incipit Sacramentum Ponitentia Anno 1741, edita.

Benedictus PP. XIV. ad futuram rei memoriam .

A Postolici muneris partes in procuranda præcipue rerum Sacrarum pura, illibataque penitus administratione versari probe intelligentes &c. motu. fcientia . & potellatis plenitudine paribus edicimus, ac declaramus, eadem Conflitutione fingulis. ut fuora Sacerdoribus, quemadmodum interdictum non eft in mortis articulo personam in prædicto turpi peccato complicem confitentem audire, atque ab hujufmodi quoque culpa rite contritam absolvere, deficiente tune quocumque alio Sacerdore, qui Confetfarii munus obire possit, ita interdici re ipsa, & prohiberi prædicto modo tune audire, & absolvere, ut fi alius aliquis Sacerdos non defuerit, etiam fi forte ifte alius fimplex tantummodo Sacerdos fuerit, five alias ad Confessiones audiendas non approbatus, possit nihilominus infe Sacerdos fimplex Confessionem excipere, ac absolutionem impertire: Porto fi cafus urgentis qualitas, & cuncurrentes circumftantiz, quæ vitari non poffint , ejufinodi fuerint , ut alius Sacerdos ad audiendam confliture in dicto arriculo Personæ Confessionem vocari, aut accedere fine gravi aliqua exoritura infamia, vel frandalo nequest, tunc alium Sacerdotem perinde haberi, cenferique polle, ac fi revera abetlet, arque deficeret, ac proinde in eo rerum flatu non prohiberi Socio criminis Sacerdoii absolutionem Poenitenti ab en quoque crimine imperiire. Sciat autem complex ejulmodi Sacerdos, & ferio animadverrat , fore fe re ipfa coram Deo , qui irrideri non potett , reum gravis adverfus prædictam Nottram Conflitutionem inobedientiæ, latifque in ea poenis obnoxium, fi prædictæ infamiæ, aut feandalt pericula fibi ultro infe confingat, ubi non funt : Immo intelligat, teneri fe graviter hujufmodi pericula, quantum in le erit, autevertere, vel removere, opportunis adhibitis mediis , unde fiat , ut alteri cuivis Sacerdoti locus pateat illius Confessionis abfque ullius infamia, vel ficandalo audiendæ. Ila enim ipfum teneri vigore memoratæ Nottræ Confittutionis declaramus, & nune quoque ita ipli faciendum eile diffricte mandamus, & pracipimus. Quod fi idem Sacerdos, aut quovis modo fese nulla gravi necessitate compulsus ingetserit, aut ubi infamiæ, vel feaudali periculum timetur, fr alterius Sacerdotis opera requirenda fit, ipfe ad id periculum avertendum congrua media adhibere de induttria neglexerit, atque ita Personæ in dicto crimine complicis, eoque in articulo, ui præferint. confliuix, Sacramentalem Confessionem excipere, ab eoque crimine absolutionem largiri , nulla , ficut præmittitur , necetfaria caufa cogente , prælumplerit , quamvis hujufmodi abiolusio valida futura fit , dummodo ex parte l'œnitentis dispositiones a Christo Domino ad sacramenti Poenitentia valorem requifire non defuerint, nun intendamus autem pro formidando mortis articulo eldem Sacerdori, quantumvis indigno necellariam jurifdictionem auferre, ne hacinfa occasione aliquis pereat; Nihilominus Sacerdos ipfe violate aufu ejulmodi -

di temerario Legis poetas nequaquam effugier; ac propteres latam in dicta Conflictuione majorem Excommunicazionem, ecolemque plane modo, quo ibidem decernitur, Nobis, & huic Sanctiz Sedi refervatam incurrat, protu illum eo ifo incurrer declaramus, volumus, asque statuimus. Datum Romz die s-Ebrustii anno 1745, anno.

#### BENEDICTI PP. XIV.

Conflitutio, qua vetantur Confessarii exquirere a Panitentibus Complicum Nomina,

Uprema omnium Ecclesiarum sollicitudo, & Divina Jest Christi omnium Pastorum Principis, cufus vices plane immerentes gerimus, Charitas assidue urget Nos &c. Pervenit enim haud ita pridem ad aures Nostras, nonnulla iflarum partium Confessarios falsa zeli imagine seduci se passos, sed a zelo secundum scientiam longe aberrantes, perversam quamdam, & perniciosam praxim in audiendis Christistellium Confessionibus, & in saluberrimo I cenitentia bacramento administrando invehere, atque introducere coepisse, ut videlices, fi forte in Poenlientes incidiffent focium criminis habentes, ab iifdem Poenitentibus focii eiufmodi . feu complicis nomen passim exquirerent , atque ad illud fibi revelandum non inducere modo fuadendo conarentur, fed quod detettabilius eft, denuntiata quoque, mis revelarent, Absolutionis Sacramentalis negatione, prorfus adigerent, atque compellerent. Immo etiam complicis ejufdem nedum nomen , fed habitationis infuper locum fibi exigerent defignati . Quam illi quidem intollerandam imprudentiam tum procuranda complicis correctionem. aliorumque bonorum colligendorum specioso prætexiu colorare, tum emendicatis quibufdam Doctorum opinionibus defendere non dubitarent; cum revera opiniones hujufmodi vel falfas, & erroneas sequendo, vel veras, & sanas male applicando, perniciem, tam fuis, quam Poratentium Animibus consciterent; ac fele præterea plurium gravium damnorum, quæ inde facile coofecutura fore pravidere debuerant , reos coram Deo Æterno Judice confliuerent . Et vero jam fecuta fuiffe multa ejulmodi damna infelici experientia compertum eft : nec fieri potuit , quin ea de caufa , & oblocutiones , & feandala, & non Ministrorum tantum, sed facri etiam ipsius Ministerii odium, & animorum ingens conturbação in Populo fideli exorta fint . Nos autem , ne in tam gravi Animarum discrimine ulla ex parte Apostolico Nostro Ministerio deesse videamur, neve mentem hac super re Nostram apud Vos obscuram, & ambiguam effe finamus, notum Vobis effe volumus, memoratam superius praxim penitus reprobandam effe, eademque a Nobis per præfentes Noffras in forma Brevis Litteras reprobari, atque damnari, tamquam (candalofam, & perniciofam, ac tam famm proximorum, quam ipft eliam Sacramento injuriofam, tendentemque ad Sacrofancti Sigilli Sacramentalis violationem, arque ab ejufdem Poenitentiæ Sacramenti tantopere proficuo, & necellatio ulu Fideles abalienantem . Dat. Romæ die 7. Julii 1745. Anno 5.

BENE-

### BENEDICTI PAPÆ XIV.

Constitutio, qua confirmantur Littera jam edita adversus Consessarios exquirentes a Panitentisus Complicum nomina, & pana in delinquentes statuuntur, cum prassitione Ordinis procedendi in huiusmodi causti.

U Bi primum de perversa quadam, & absurda praxi in Sacramento Poeni-

tentig administrando apud nonnullos Consessarios &c.

Saucenes infuper, ac deceraenes, ut quicumque cujufvis flauus, gradus, condisionis, qiginitati, & ordinis, exisim fenciali, & individua, a def flum ut hifee Nodris prafenthus comprehendaturs, mentiones, & exprefitione digai aufus impoderum fuerit docere licitam effe hujufmodi praxim, protu et ralato Nodrio Brevi exponitur, ac reprobaturs vel feribere, aut loqui pracfumpferit in ejuldem damnatæ praxim defentonem, vel ea quæ ia diflo Brevi exocutra eamdem praxim decreta funt, impugnare, aut in alienos fentustemere detorquere, feu interpretari, incidat ipfo fisho in Excommunicationem, a qua non politi, paterquam in articulo mortis, ab alio, quacumque esiam dignitate fulgente, vel auforitate fuffilio, nifi a Nobis, vel a pro tempore existente Romano Ponsifice absolvi.

El quia non modo cavendum eft, ut que funt a Nobis in preinfertis Litteris decreta ab omni impugnatione, contradictione, pravaque interpretatione falva fine, & immunia, verum etjam ne quis in Sacramenii Poznitentiz administratione ab eorum omnimoda observantia unquam recedat, ideireo omnibus, & fingulis Confessoriis veriusque Cleri tam Sæcularis, quam Regularis quantumvis exempts, & quacumque speciali, & expressa mentione alias for-. talle nominandis, graviter, & dittrice, Divini interminatione Judicii, atque in virture Sancta Obedientia prohibemus, ne conformiter ad prædictam reprobaram praxim Poenitentes, qui peccarum, seu crimen aliquod, cujus socium, ant focios habuerint, ipfis in Tribunali Ponicentia conficentur, interrogare præsumans de nomine socii, seu complicis, loco habitationis, vel aliis hujulmodi adjunctis, leu circumstantiis, expressiorem, magi:que individuam, ejufdem complicis concernentibus manifettationem eidem Poenitenti , fi manifettare requerit . Sacramentalem absolutionem denegando; aliquin noverint fese ultra peccasi leshalis incursum, suspensioni ab officio audiendarum Confessionum, aliisque esiam gravioribus poenis sore subjiciendos.

Przierea, quonism conra damoatum bujufmodi exitialem abufum, ne cum Animarum peratici radicea sgat, necetile ducimus, modum, ac finmam etiam in foro externo procedendi, & ultrices advertos recos poesas imponendi finauere, aque ordinare, o monc'que fuper hoc exortiusts, vel etiam momento procedendi, & ultrices advertos recos poesas imponentos exortius diffendiones componere, & penitus amputare, volumus, decernitust, ac declaramus, quod doceates, ut fuper, licitam ettle praxim a Nobis jum reprobatam, vel in ejuddem teprobationem finamentos Notifus Brevi contension impugnantes, aut

...

que Saocti Officii prædicti cognitioni subjectum erit; sed de illo cognoscere, atque in delinquentem Confessionum per suspensionam ab audiendis Confessionum en subus, vel alias Canonicas, & legitimas poenas, pro delicti modo animadvertere, ad Logorum Ordinarios in sua cujusque Dioecesi omnino speciabi.

His igitur circa ordinem , formam , modumque contra eiusmodi delinquentes procedendi , ut præfersur conftitutis, ac fuis uniquie Judici Ecclesiattico juribus affignatis, & distributis, hanc Nos deinceps regulam ab omnibus obfervari, ac cuftodiri volumus, & mandamus, fi quando talia delicta reprehendi consigerit, que tamen haud umquam posthac eventura in Domino confidimus, accedente insuper præclara inclyiæ Lustranæ Nationis universæ erga Sedem Apottolicam observantia, & obedientia, nec non extmia tum istius San-Az Inquisitionis Officii , tum cujusque loci Ordinariorum nunquam desutura vigilaniia. Quapropter quacumque aliter, quam prafentibus Nuttris decrevimus, & constituimus, sive in Edicis præfail Officii Inquisiliais, sive in quibuslibes quorumvis Ordinariorum mandatis, aut Pattoralibus Litteris, vel Decretis aute hac statuta prodictint, ea Nes, quoniam post Apostolicam hauc a Nobis propositam agendi, seu judicandi normam minus necessaria fore censemus, dektuere jam, & cell'are, ac veluti numquam emanatient, omnem obligandi vim amittere, motu proprio, & ex certa scientia, deque Apottolica potellatis plenitudine, tratuimus, arque fancimus.

Dat. in Arce Gandulphi 1746, quarto nonas Junii , Anno 6.

Instruzione nella materia delle Denunz'e di Sollicitazione de' Confessori per la custosia del Sigillo Sacramentale.

Illustre, e Rino Signore come Fratello.

. A Santità di N. S., e questi miei Eminentissimi Colleghi Generali Inquifitori confiderando, che i Rei di follicitazione nelle Sacramentali Confettioni facilmente pottono incorrere o nelle spontance comparse, o nei continuti. nella rivelazione delle Confessioni Sacrameniali, senza sare rissessione alla violazione del Sigillo Sacramentale, ch'è de Jure Divino, e indispensabile per qualfilia gravissima causa, anco di Erefia, hanno perciò stimato espediente di rinnovare a cautela gli avvertimenti altre volte dati sl a V. S., che a tutti gli aliri Vescovi, e Inquisitori d' Italia, acciò nelli processi di Sollicitazioni nelle Sacramentali Confessioni li pretesi Rei Sullecitanti, o sta nelle spontance comparfe, o nei conftituti, non rivelino, anche innocentemente le Confessioni, con dire: Confessand si da me la tale di pensieri, o atti disonesti, le diffi &c. Ma procedendo V. S. colla folita fua attenzione, ammonira li fponte comparenti, o Rei constituiti a non deporte cosa alcuna, che concerna il Sigillo delle Sacramentali Confessioni de' Penitenti, ma di riferire solamente ciò, che riguarda il detro, o fatto di effi Sollecitanti, in occasione di avere ammoittrato il Sacramento della Penitenza, o immediatamente avanti, o dopo, o nel Confessionario, o sotto pretesto di Confessione, e perciò dovranno semplicemente i Sollecinati deporre: Confessandos da me N. N. le disse Ce.o. feci Ce. fenza diralto in ordice alla Confessiona de l'entienti e se cadellero nel dette orno di rivelare le Confessiona, con si dovrà la loro deposizione in questa parte servicere in Processio, e se mai per inavvenenza diqualche Ministro, che acremente correggerà și travvelse ferrita in qualche Processio, fi dovrano cassine dalli Processi originali tutte quelle circostanze, che riguardano la dena rivelazione di Confessiona secanomenzali. C.31 colla sur foliar astenzione dovrà V. S. repolarsi, e il prefente avvertimento comunicherà a suti' i suoi Vicati, che hanno facoltà di la frotte di caccità colla divorta attenzione invigiliano all'esecuzione del presente Ordine. E Dio la prosperi. Di V. S.

Roma 24. Marzo 1726.

Come Fratello F. CARD. PAULUCCI.

Instruzione quando, e come si possono delegare li Sacierdoti Confessori, per ricevere le Denunzie nelle maie ie spettanti al sant' Officio, senza Notaro.

Illustre, e Rino Signore come Fratello.

Utefin Sagra Congregatione del S. Officio con fue Circolari de' ap. Settenbure tóza, e za. Grunajo 1657, che ficonfervezano in contest fan Cancelletra, ha già conceduta a' Veficovi, ed Inquificiri la facoltà in materia di Solleciazione di delegare in cafi particolari it Confellori, quando le Petido folleciare non possibilità di controlari it Confellori, quando le Petido folleciare non possibilità di successiva della forma giuridica ordinaria e ricevette, e darii il giurimicito de findicia e contingimi del modo di porti di consignita di controlaria di consignita di controlaria di consignita di controlaria di contro

Roma 7. Luglio 1725.

Come Fratello F. CARD. GIUDICE .

Metodo di ricevere le Denunzie da' Sacerdoti Confessori, specialmente però delegati, in materia di Sollecitazione senza Notaro.

S1 fa un Memoriale dalla Denunciante, per il quale narra aver da esporre cose pertinenti al Tribunale del S. Officio, che però prega Sua Signoria Illina comcommettere a Persona Religiosa, che con ogni screto vada a ricevere la Denuncia nel tal luogo affine dei liberare da ogni scrupolo la Cuscenza di cusa supplicante, fottoscrivendo a pie del Memoriale il Nome, e Cogaome di cuia esponente, potendo mandard detto Memoriale per il Consessione al Prelato, il quale udendo dire, che se le ha da proporte Negocio speriante alla Sana laquissione, dave riceverlo con grandissimo segreto, alsumendo almeno due persone gravi, religiose, e zelani, delle quali una se ne servira, per scrivere gl'atti, cho eccornono, come strebbe.

Die Mense Anno in Palatio Episopali N. in aula interiori ejustem solita habitationis Illini, G Remi D. Episopi N. ceram eodem prastisto Illino D., assistente R. D. N. Canonico Cathedralis N., G in prasentia mei D. N. Succedotis Ecclessa N. assuarii assumpti ad hune assum, comparet R. P. Fr. N. N.

Professus Sacerdos Theologus Ordinis N. exponens videlicet .

Vengo avani V. S. Ilifia a portarle quello Memoriale contenente negozio del S. Officio, confeguatomi da N. N., il quale con occasione, che io fono andato a confessare alla Chiefa N. mi è stato dato da lei, affine, che io con ogni serceto lo presenti a V. S. Ilifia, a acciò deputi una Persona, che ticeva la denuncia di quella supplicante, la quale mi ha detto, che se venisse di persona, darebbe da sospettare altri negozi a suoi parenti, che le potrebbe casionare danno grave:

Ovvero se la supplicante non sapra scrivere, potrà inviare detto Religiogioso a dire a bocca tutto ciò, che chi sa scrivere direbbe per Memoriale; e

fi procederà nel modo, come di fopra dal Prelato, mutatis mutandis.

L' Attuario noterà ogni cofa per extensum.

Tune Illinu D. pradițiu commiste eidem P. Fr. N. N. Profest Religionis, v. at accedent ad locum N., ad finem accipienti denuniciationen facientam a N. N. juxxa instructionem Tribunalis S. Osficii, quam praespit stir dari a me Notario assumpto, exaslo prius Juramento, tam a pradicto R. P. N. N., tangendo, prout tetigit Sacra Evangelia, O proveritate omnium supradictorum, O probene, O stoletier recipienta demuniciatione stir danda, ac sim sstention omnia retinensi, quam a Nobis assistentibus, O am de anon prefentai propalando, nec in totum, nec in partem, prout survaimus, tacili Sacris pradictii Evangeliis: imponendo disto Parti, O Nobis de toto prafesti negocio stientium, sip spana excommunicationis lata sententies, statim incurrenda in casic contraventionis, reservate cidem lismo. D. respectul assistiation, or me ispus, O Sossimo D. Papa respectus pradicti R. Patris, O stati dimissis cum mandato, ut omn sus substribumus. Ezo P. Fr. Profesta ordniis N. N. Hool. Prof. pradstat omnia expessi.

Ego N. N. Canonicus Ecclesia N. assistens deputatus interfui, Ita est Sacerdos Ecclesia N. assuarius assumptus ad hunc assum ab Ilhño D. N. Episcopo N.

Il Delegato dal Vefcovo anderà con carta, e calamajo, fe non potrà accompagnarfi col Notato predetto, o affifiente, almeno ello folo, nel luogo, tempo, e giorno, più opportuno, per offervanza del Secreto, e venendo la denunciante, ha da ferivere nel feguente modo.

U

Die Mense Anno in tali loco

Si avverta, che sa suori del Coossessio, e non potendos, si out il Si avverta, che sa suori del Coossessio, e non potendos, si ostent Sacramentum Pensiente o comparet coram en. N. Pressis alit Religionis, qui de mandato libiti, O Rhis D. Episopi N. accessi al finem Oc., N. N. actati fine annorum ..., ut dixti O ex aspectu apparet, facularis, vel Montalis Professio, vel Bisoca, Vidua, quondam N. N., vel uxocata... Elia... ponendo il nome del Parde, Madete, luogo, dove abia, professioco, the clericia coosini della Parrocchia, paese, o tempo, cho ne manca, staura, pelo, segnali, ed altre circolinare, che possiona descrivere la Persona, quando non soste do sigui Juranento sibi per me dato, tassi ils. Evangellis mei Brevarist, prott tesigit, de veritate disenda, prius monita de gravitate ciusidem, suit interrogata, ad quid venori, qua respondit.

Sooo venuta, come diffi a V. R. la fenimaoa paffata, che mi volevo feravate la Cofcienza, giacche mi ha lei detto, che fooo obbligata denunziare il Confessoe, che mi ha parlato di cose brutte, quando mi confessoo, desidero fapere, se ha parlato a Monsig. Illimo, e che le ha detto.

Cui a me fuit dissum habre in commissi recipienti somiter suam denunciationem, O prinishe pro exponentatione sine constitutie explicite situi interrogata, ut diest, quidquid shi ocurrerit circa pradissa a se superius nominata: Responsite e situatione proprie parole volgati, che diece, ben vero situatione, chiare, ed espicative, il Coossissor collectivote, per Nome, Cogoome, Religione, o dignità, giorno, mete, anno, voltre che sollectio, segui, constrassegui, abinzione, luogo dove abita il Sollectiante, posto dette espresse significatione, sogo dove abita il Sollectiante, posto dette espresse significatione, sogo dove abita il Sollectiante, posto dette espresse caracteristica sono della replicata chia recza del Sollectiante, o sollectiazione.

Avvertendo, che se la Persona non si sapesse spiegare, il Deputato cogl' interrogatori, che anderà sacendo, sarà spiegare le cose predette necessaria-

Gl'Interrogatori, beneche si diavo in volgare, si serivano in latino, V. G. Interrogata quenam verba specialia, vel quosam assus inhonessos secrit pradictus N. Confessirius institutionali Cec dicat explicite, O clare omnia è Respondit, mi dille....

Se la sollecitazione è di qualche tempo passato, se le dice :

Interrogata, quare prius non oxoneravit suam conscientiam denunciando praedistum Ge. t

Respondit Ge.

Interrogata de contestibus?

Respondit: questo satto è passato da solo a solo fra me, ed il detto N. N. neutre mi coosessava unel Consessionario, come ho detto di sopra, e perció non vi è Persona, che lo possa deporre.

Interrogata, an exerceat aliquam inimicitiam, vel aliquam exercuent cum disto N. N. Confessario, vel cum suis Consanguineis, aut amicis, vel e contra ? Respondit Ge.

Inter-

Interrogata , cujus fama fit pradictus N. N. Confessarius , & an audiverit aliquando ab illi similia pradictum N. N. patrasse?

Respondit Gc.

Si avverta, che le risposta; non mi ricordo i non si ammette, ma si dimanda dopo quella; & fuit diclum a me, ut bene recordetur Co.

Se parlasse con ira, e passione grande, che dasse sospenso d'inimicizia, dal Notaro, o dal Deputato si noti: videlicet, locuta est ninis iracunde &c.

vel animate, aut temere.

Interogata, an viderit ipfa comparens pradislum N. N. Confessium fecisse aliqua opera spiritualia, videlicet orare, electrosinas clargiri, Missa auscultare, Ç similia!

Respondit Gc.

Quibu habiti ego ipfe mandavi, ut se substriberet, imponendo silentium, ut nullatenta sileui dieat se resellas, O denunciasso presidia in totum, vei in parteim contra pressidium N. N. Consissimium sib pana Excommunicationi: ipso saioi incurrenda e presvate ipsi listo De Epsicoo (se sita vecellario) SS. D. Papa, O situi dimissimi examen, prassitio denuo Juramento, tassis Oc. prout tetigit, de stiento observanto supre prassissimi.

Io N. N. ho deposto di sopra; Ovvero i & quia scribere nescit, secit si-

gnum Crucis cum calamo a me dato.

Ita est Ego N. N. Professus Ordinis N., de mandato Illini Gc. accessi, O

interrogavi.

Ricevus la ferita Relazione, il Prelato avverta confervarla con effremo fei le afo fari grave, ovvero folfero più tivelazioni contro uno flecio Confessore, potrà detto Vesovo farne copia, (avvertendo dare il giuramento, quando assime Persona molto grave per far detta copia) ed includer gl'Atti in una sua, che potrà serivere alla Sigra Congregazione del S. Offizio di Roma, a fine, che gli ordini, come si ha a portare in tal casso, e chiegga l'instruzione per non errare: avvertendo di più non fare verun moitro contro il denunciato, acciò non penerti esseri cen el Tribunale, ne comunichi tal segreto al suo Superiore, o altro che sia nel mondo, perchè sia rebbe errore grave in materia di S. Officio.

Le feriture sopra quelte materie non si considiro a' Minssiri, ma o fi configino al Tribunale Surpremo, o vero si suggellioro, crivendovi sopra Estrutre, che appartengono al Tribunale del S. Officio, quali nessimo papire, lacerare, bruciare, o occupare, solto le pene apposte nella Bolla di S. Pio V., che comiucia = Si de prategensis = , cautelandosi, assine, che in vita detti negozi passino, come quelli del Sigilo Sacramentale, e si proveda, che in cató di motre non vadano in potere de' Commilisti degli spegli, Ministra della Sede vacante, o Corregiani de' Prelati desonti, quali per lo più pubblicano i in esgozi, o gli consegnato i mano della Parte per mercede. E

questo basti per una breve, e facile Istruzione,

Circolare della Sagra Congregazione del S. Officio a tutti i Vescovi d' Italia, circa il non chiedere dai Sollecitati denunzianti il consenso da loro presidato nella Sollecitazione.

Fin da che la S. Mem. di Gregorio XV. colla sua Costituzione = Universifi = de 30, Agosto 1623., confermando la Bolla di Pio IV. = Cum ficut = de 16. Aprile 1541. ordino c, che questo Tribunale procedessi contro i Confessioni follectivani, come sospenti di Fede, nacque dubbio agli Ordinari, ed Jaquistori sopra il modo di formare su tal materia i Processi, e con Leura circolare de 25. Luglio 1644. riserita dal Card. Albic. al cap. 35. n. 36., surono date le opportune sistemationi.

Ma perché full' Interrogazione de' sponte compareoti, e denuncianti s'era propressio i tempo, se paza la necessirai distinazione de' casi prese quale equivro, perciò li 16. Settembre 1728, si replicò la festi. Lettera Baciclica, non ostante la quale, a vaedo l' esperienza stato conoscera, che vi si hi bica di maggior spiegazione, hanno questi miet Eminentisti, coll' Oracolo di Nostro Signore comandato di trassementera a V. S. l'annessi altrascinacione, fecondo la quale in avvenire dourà regolars, e invigilare ancora, che il simile sia praticato da ciacuno de' stoi Vicarji, ed il Signore la conservi.

Roma 29. Gennajo 1752.

F. CARD. RUFO Decano.

Istruzione da offervarfi ne' Processi di follecitatione .

N E'delitti di Sollecitazione, chiunque formerà il Processo donia star bene avvertito di non interrogare mai il Denuncianti sopra il consenso prellato in qualifonglia modo all'atto turpe, si perche questo non il rende sospetti di Rede, si perchè nessione è obbligato, secondo le regole di ragione, a manifestare la propria turpritudine.

Non doura neppure interrogatii il Reo sponte comparente dell'effetto seguito, ne della Persona, la quale per qualsvoglia causa posta alla sollecitazione aver prestato il consenso, per la stessa ragione, che non essendo il Complice solpetto di Fede, non è tenuto rivelatio, ad oggetto di essere colle debite sa.

lutari penitenze affoluto.

Parimente non dourà interrogarfi il Reo, ancorchè prevenuto da' Denunciatti, allora quando effi nelle loro denuncie non aveiflero tultronaemente, e fenza alcuna interrogazione depolto dell' effetto feguito, e nemmeno fi dourà ferivere, fe il Reo voleffi (pontaneamente deporte del confento da uno, o più di effi denuncianti prefinto, mentre questa fua qualificata Confessione delle circoltanze del caso propotto, farebbe affatto insuile, astetoche non gil diminuirebbe la pena dovutagli per la Sollecitazione, ed all' incontro farebbe di aggravio ad effi denuncianti. Nel caso però, che quelli, il quali vengono a denunciare, volessero un tronoamente, e senza alcuna precedente interrogazione deporre della follecitazione, e dell' efferto, in qualisvoglia maniera seguito, dourà serviversi quanto il Denuncianti depongono, trattandosi di una qualità, che aggavara il deito, ed opera l'accressimento della peoa al delinquente, secondo le noto Co-flituzioni, e Decreti Ponniste.

E per la fiellà ragione della maggior gravezza del delitto, e della pena, e il Sollecinanie fpontaneamente comparità, e prevenendo le denuncie, vortà accularifi della Sollecinazione, con l'effetto feguito, dourà feriverti quanto egli depone, s'finche fopravvenendo le deunocie con quetta circoltanza aggravante, non fia punito lo fponte comparente, come reo di quefla foftanziale diminuzione, fecondo la nota ratica del Sarro Tibinuario.

Circolare della S. Congregazione de Vescovi, che le Confessioni non fi ascoltino sucri di Chiesa.

M I hanno questi Eminentissimi miei Signori comandato di serivere a V. S., che onninamente sous gravi pece, proibitea a tutil li Consessivi di codesta città, e Dioces l'ascolate el Consessioni Sacramentali fuori di Chiefa, se non ecasi d'Infermità, per li quali i Penitenti non possono andare alla Chiefa. Tano duque eteguisca in conformità della precisa mente della S. Congregazione, ed il Signore la prosperi.

Di V. S.

Roma 6. Giugno 1687.

Come Fratello Il CARD. di Carpegna .

B. Panciatichi Segr.

Decretum S. M. Clem. Papa X. quo cavetur Regulares non posse audire Confessiones in Domibus privatis.

Die 26. Julii 1674:

Andriffinus D. N. Clemens X. in audienia viva vocio oraculo declaravi, ex fua Condituuione Suprem cum illis verbis adfine limitariente temporia, cercoruinque locorum, audiam facultatem fuiffe tithuram Regularibus audiendi Conficinores Saramentales in privats domibus, ae proince minimie licere eiffem Regularibus cujulvis Ordinis &c. Sacramentum Fomiteatita administrare in Domibus privata extra casius a jure permiffica, &c Decreum prohibitionis in Diceesiana Synodo &c. effe omnino obfervandum, non obitantibus &c. Datum Roma die, & anno praddicis.

P. Fagnanus.

Circo

Circolare della Sagra Congregazione del S. Officio d'ordine di Innocenzio XII., che i Confessori non si deputino giovani, ma di età, e d'intelligenza provetti se questi non ascoltino le Donne avanti il Confessorio ma dai lati di esso.

D'A cass di scandalo con circosanze, che frequentissimamente occorrono a gravissimo dano delle Anime, nelle Consessioni, avantamentali, per parte de Consessioni, da quali viene però conventioni on veleno quello, che dovrebbe esser antidoro delle colpe, avendo la Santità di N. S. osservato quanto per ovviarii sin accessimo alla vivelcovi l'avere una attenzione la più precissi in eleggere Persone di proposito in Ministero di tatta importanza: Quindi è, che a Santità du zo col parere di quedit Eminentisti. miei Colleghi Signosi Cardina-ili Generali Inquistori, ha stimato bene, che in con quetta mia Circolare ne faccia a V. S. particolar premura, volendo, che da qui avanti Ella con ogni maggior sudio, e diligenza, protetti, e bene morigerati, a quali douri strettamente ordinare, che non sentano le Consessioni, a quali douri aftettamente ordinare, che non sentano le Consessioni, massime di Donue, avanti il Consessionale, ma di tati di esti, ed in luoghi pubblici, de espositi a vitta di tutti, persusta la Santità Sua della bontà, e zelo del suo carattere, che da Let verzi in cio appieno la sua monte adempira.

Roma 13. Dicembre 1694.

Circolare della Sacra Congregazione del S. Officio fopra gli Eforcismi , ed Esorcisti.

Illustre, e Rino Signore, come Fratello.

L'écado fluit rapprefentati alla Santità di N. S. li gravi difordini, che ficagionne dalla moltiplettà degli Eforcifini , che quafi univerfalimente s' invensano, e fi praticano dalle Perfuce deflicate ad etàrcizare, e volendo la medema colla fue Pattorale folleciudite dare a tali inconvecienti il necellario provedimento, uditi prima i pareri di questi miet Enimentificini Colleghi St. groti Cardinali Generali loquifiori, ha fiabilito, che per mezzo di questa Sacra Congregazione fi ordini a tutti gli Arcivefcovi, Vefcovi, ed airri Ordinario d'iliano de delle lible adjacenti, income colla prefente fi ordina 2 V. S., che in avvenire non permetta, che alcun Sacerdote tanto Secolare, quanto Regolare fià ammefiò all'efercissi odi Etorcifia, fenza che pinna le colti delia di lui pietà, integrità di vita, e prudenza, e fenza che abbia tutte le qualità ricercate per rule a manistitazione dal Rituale Romano.

Vuole inoltre Sua Beatitudine ch' Ella insista con tutta la sua attenzione, e vigilanza, acciocchè le Persone, che da Lei faranno slimate capaci di tal Ministero, si vagilano della direzione del sopradetto Kituale Romano, e che

поп

non preteriscano le Regole, che in quello si prescrivono. Tanto V. S. dourà eseguire, per ubbidire esattamente alli Santi, e Supremi Ordini di sua Beatitudines e Dio la prosperi.

Di V. S.

Roma as, Giugno 1710.

Come Fratello il CARD. MARISCOTTI.

Decretum Sac. Cengr. Indulgentiis, & Sacris Reliquiis prapofita
a Clem. XIII. P. O. M. approbatum.

Quod autem ad Ecclesiæ visitationem spectar, eam impleri posse sive ante,

five post aliorum piorum operum implementum.

Factoque de iis per me infrascriptum ejus Sac. Congr. Secretarium relatione Srito D. N., Sanchitas Sua ejusdem Sac. Congr. votum benigne approbavit, illudque publicari mandavit, quibuscumque in contrarium facientibus non obdantibus.

Datum die 19. Maii 1759.

Fr. G. CARD: PORTOCARRERO Praf.

A. E. Vicecomes Secretarius.

Aliud Decretum Sac. Congr. Indulgentiis, & Sacris Relliquiis praposita, quoad Consessionis necessitatem pro Indulgetiarum consecutione...

Uum Sac. Congr. Indulgentiis, & Sacris Reliquiis præpolita die 31. Mendis Martii anno 1755, fuerit in voto, Confellionem Sacrameuslem, quando in
Brevibus apponitur por Indulgenius confectionem peragiomoino debere etiam
ab iis, qui fibi lethalis peccati confeiti non fuot, nec non præfatam Confeffionem fuffragari etiam polle, fi in Viigilia Felivitatis expleatur z Votumque Congregationis stinus D. N. Clemens Fp. XIII. benigne approbaverit, illudque Typis publicati fub datum 19. Martii prædicti anni mandaverit, quam plutes
(uppli-

fupplices libelli tum Regularium Communitatum, & præsertim Manialium, tum eriam Parocharum, & nannullorum Episcoparum pro suis Dicecesibus porrecti fint, quibus maxima exponebatur difficultas, que interdum, immo perfæpe incidit pro Sacramentali Confessione, sive in Festa, vel ad minus in Vigilia peragenda. Quamobrem, ut adeo proficuus Indulgentiarum Thefaurus reddatur Fidelibus accumode cumparandus, enixis precibus supplicabant Sanctitati Sux, ut opportuno aliquo remedio, de Apultolica Benignitate providere dignaretur : quibus precibus ad prædictam Sacr. Congr. remissis, propositum in ea fuit dubium = An , & quomodo fit confulendum SSino Super prafati Decreti executione. vel declaratione in casu Gc., & responsum fuit = Consulendum Ssmo D. N., ut concedere dignetur Indultum omnibus Chrislifi Ielibus, qui frequenti peccatorum Confessione animam studentes expiare, semel saltem in hebdomada ad Sacramentum Panitentia accedere, nifi legitime impeliantur, consueverunt; & nullius lethalis culpa a fe post peractam ultimam Confessionem commissa fibi confcii funt , ut omnes , & quascumque Indulgentias consequi possint , etiam fine actuali Confessione, que ceteroquin juxta prafati Decreti definitionem al eas lucrandas necessaria est. Nihil tamen innovando circa Indulgentias Jubilai, tam ordinarii, quam extraordinarii, aliafque ad inftar Jubilai concessas, pro quibus assequendis, ficut & alia opera injuncta, ita & Sacramentalis Confessio, tempore in earum concessione prafcripto peragantur . Et facta per me infraicripium ejuidem Sacr. Cougr. Secretarium de præmitiis omnibus SSmn D. N. relatione , Sanctitas Sua piis bonorum defideriis, ac votis fatisfacere, & Indulgentiarum gratias its putiffimum, qui pie, fancleque vivendo, danis Divinæ Misericordiæ digniores efficiuntur, elargiri quam maxime cupiens, benigne annuit, & præfatum Indultum in forma suprascripta expediri & publicari maudavit , quibuscumque in contrarium non obtantibus.

. Daium ex Secretaria Sac. Congr. Indulg. die nuna Decem. 1763.

#### N. CARD. ANTONELLI PRÆFECTUS.

F. de Comitibus Sac. Cong. Indulgentiarum Secretarius.

Decretum, quo explicatur clausula = Volumus autem = in Brevibus Indulgentiarum inseri solita.

U T claufulæ illiur, quæ hodie Brevibus Indulgentiarum apponi folet : 
Polumus autem, ut fi alias Chriftifalelbus distam Eccleiam qualibet anni die 
riftanibus, aliqua alia Indulgenila perpetua, vel al tempus nondum elapfum 
duratura, conceffa fuerit, prefentes Littere nulla fint, vis, & fentenia intelligatur, Ster. Indulgentiarum Congregatio declaravit, es minime contineir Altaria privilegiata pro Defundie, neque Indulgentias, aut cerro perfonarum generi conceffis, vu Confrateriatisi, Regularibus, & Ceptulos jaut certum pium 
Opus la ipia Eccleia peragentibu, ut Litanisz, alialve hajufumodi preces recitantibus, & iis, qui Chriftiana Dolfrina erudinatur, vel alios erudiunt, &

qui SSine Bucharillis Sacramenti exponitioni cum Oratione quadraginta horarum interfunt, neque Stationum Urbis, & feptem aliarium Indu'genti-s infiar feptem Aliatium Bafilica Vaticana concellar, neque demoun, que pro unica vice conceduntur. Caterum fi alia Indulgentia, five plenaria, five uon plenaria in perpetuum, vel al dempus, tum ab be odem, tum ab alio Romano Ponifice generatim Christifidelibus Ecclefiam, vel aliquod ejas Aliate, fen Capellam vifiantibus, godem anni die, vel diverso concellà fariri, de qua uon fias in Litteris Apolholicis mentio, has Litteras, ob adicclam claufulam, esile profus irritas, & mullas.

# AD CAPUT IX.

De Sacramento Ordinis.

N. VIII.

Elenco dei Requifiti, e Giuftificazioni, che ciafcun Ordinando dovrd presentare unitamente al fuo Memoriale un Mese avanti l'Ordinazione, in mancanza de' quali, o di alcuno di essinon sard ammesso all' Ordinazione.

## PER LA PRIMA TONSURA.

Aflègna del Patrimonio, che effettivamente renda Il fruttato di fcudi 25, annui 5 e questa non farà ammesta, qualora restar dovessero spogliati gli altri della Famiglia, o di tutti, o di gran parte de beni. Sieche dovrà rinanere una congrua porzione agli altri Frutelli. e la dote per le Sottelle (1).

Le Fedi del Banetimo, e della Cretima.
Gli Attettati di amendue i Fori, Eccletiaftico, e Secolare, di non effer

mai stato inquisito, o processato.

La Fede del Parroco de' buoni costumi, e della frequenza de' Sacramenti.

## PER GLI ORDINI MINORI.

LA T-fitimoniale della prima Tonfura, o dell' ultim' Ordine ricevuo.

La Fede de' buoni collumi, e del frequente fervigio della Chiefa, anche nell' inference della chiefa, anche nell' inference fervicio, i deve incuder quello, che firi preflato quali une la Fede o nde se uno avelle mancato, per ragion de rsempio, la metà delle Fede onde se uno avelle mancato, per ragion de rsempio, la metà delle Fede dell' Anono, senza legitima scufa, non dovia fargilà Anteslato; e per esserie di ciò i Parrochi, o Rettori delle Chiete, al servigio delle quali

<sup>(1)</sup> Ediclum Rom. anni 1757., Syn. Rav. Guiccioli part. 3. cap. 9., Fulgin. Baptistel. cap. 11. n. 15.

i Chierici faramo flati afcritti, o aflegazii tano nella Clità, che nella Diocefi, dovramo tenere nelle Sagrefie un Poplio, o Libro, in cui i Chierici
dovramo di proprio carattere ferivere, come fiegue ≡ Addi... lo N. N.
jú a ferinie la Chieja di N., e a infiganta la Dottina Crifiliana. E immediatamente dopo finite le Funzioni , il Parroco, o Rettore dovià fottoferiverfi ia
ciacheduna Petta apprefico alle fontoferizioni de Chierici, acciocche non vi fia luogo a forne delle futtive, e proccuterà, che niuno fi fottoferiva, fe non fità
giunto in tempo.

La Fede per li Chierici che fianno in Città, di aver frequentata la Conferenza, che fi fa nella Casa della Missione, al qual' essenti di dovrà tenere un Libro, come sopra ; e generalmente tutti i suddetti Chierici dimotanti o in Città, o in Diocesi, dovranno ancora esbire la Fede di esser intervenui alla Conferenza de Casa, per la quale altretti dovrà tenersi si Libro, o Foglio,

eome si è detto.

L' Attestato de' buoni costumi .

La Fede di aver frequentati i Sacramenti almeno ogni quindici giorni . La Fede del Maestro di Scuola , il quale dovrà specificare in ellà i Trat-

La Fede del Maeutro di Scuola, il quale dovra specificare in ella i Trattati di Filosofia, o Teologia, o Morale, o del Jus Canonico, che avrà spiegati.

#### PER IL SUDDIACONATO.

I. Tuolo del Beneficio pacificamente polifedito, che renda venticinque ano iscudi liberio, appure l'efficinty a affespa del Patrimonio di fimile rendata. Ma quefio Titolo non fari ammetio, se non quando eosì esiga la necellità del Patrimonio, o l'utilità della Chiefa, a tenore della disfonazione del S. Cone, di Trento, e come inculcò stretamente ai Vescovi il Ven. Innoc. XI. con circolare della S. Cone, congres, del Concilio dei 3. Maggio 1679.

La Fede del Bartefimo, de eostumi, della frequenza de Sacramenti, come fopra, dell'esercizio degli Ordini nel fervizio della Chiefa, e di averinfegna-

ta la Doitrina Ciiftiana.

Fedi della frequeuza alla Conferenza de' Casi, e all' altra, che si sa alla Missione.

Fede giurata fatta da loro flessi di avere l'Abino talare, cioè Veste lunga: com maniche, e Mantello parimenti lungo del proprio, di cui dovranno poi valersi, allorchè anderanno a servire la Chiesa.

Attestato di avere inceduto in abito, e Tonsura.

Fede di avere fludiato per un' Anno la Teologia feolafica, o Morale, o i facri Canoni in qualunque Scuola, eon lafeiare di quella la feela all'arbitrio di cadauno, poiche non farà promoffo al Sacerdozio chi non avrà fatti per ire anni gli fludi predetti.

Testimoniale dell' Ordine precedente ricevuto.

Fede del Parroco di aver fatte le pubblicazioni, e di non effergli flato denunciato alcun Canonico impedimento, e che avendo pubblicato anche il Patrimonio

Dunnelly Google

trimonio (se a questo Titolo sarà ordinato) niuno ha rilevato esere il medefimo soggetto a tali vincoli, onde dir si possa non eser posseduto pacificamente, oppure di non eser sussenti se secondo la Tasa.

## PER IL DIACONATO.

F Ede di aver frequentati i Sacramenti ogni Domenica, secondo il prescritto del Sac. Conc. di Trento.

Fede di aver esercitato convenientemente l'Ordine del Suddiaconato.
Fede di avere studiato per due anni la Teologia Scolastica, o Moraje, o

i Sacri Canoni, come fopra.

Fede del Parroco delle Pubblicazioni.

E generalmente tusse le altre Fedi accennate di sopra per il Suddiaconato, eccettuata quella della Pubblicazione del Passimonio.

## PER IL SACERDOZIO.

LA Fede degli Studj fopraccennasi per tre anni.

La Fede di avere studiato, ed appreso il Canto Gregoriano.

La Fede di saper bene le Cerimonie della S. Messa fana da' Signori del-

la Missione, e sutte le altre Fedi dette di sopra per gli altri Ordini Sacri.

Tutti poi dovraono esibire l' Attestato di aver fatti nella Casa della Missione.

fione gli Efercizi spirituali avanti di ricevere i respestivi Ordini.

Proccurino finalmente di effer efani il nell'efibire un mefe avanti i necessifari, e già efpressi Requisti, come ancora a pontare per tempo alla Cacellaria Vescovile la Fede degli Eserciti, e delle Pubblicazioni fatte dal Parcoo pre gli Ordini Sacri, e avvertano di comparire bea provissi di meriti, ma non mai di commendatizie, e protezioni, sscuri che non a faranon queste considerate, se non che per un pregiudizio di quello, che le ha procurate, il quale anzi farà creduto sossipiente vignoranza, e scarso di meriti, e perciò esclusi totalmente dall'Ordinazione.

# AD CAPUT X.

De Sacramento Matrimonii .

Infirustio juxta Decreta S. Cong. Universalis Inquisitionis Romana 21. Augusti 1070. pro examine illorum Testium, qui adducuntur pro contrahendis Matrimonius.

1. IN primis Testis moneatur de gravitate juramenti, in hoc præsertim negotio pertimeteendi, in quo Divina simul, & humana Majestas Iaditur, ob P 2 rei, rei, de qua tractatur, gravitatem, & quod imminet poena Triremium, & fuffigationis deponenti faifum.

2. Interrogetur de nomine, cognomine, patria, atate, exercitio, & habitatione.

3. An fit Civis, vel exterus, & quatenus fit exterus, quanto tempore est in loco, in quo Testis ipse deponit .

4. An ad examen accetierit sponie, vel requisitus ; si dixerit accessse sponte a nemine requifitum, diminatur, quia præfumitur mendax; fi vero dixcitt accessific requisitum, interrogerur a quo, vel a quibus, ubi, quando, quomodo, coran quibus, & quoties fuerit requifitus, & an fciat adelle aliquod impedimentum inter contrahere volenies.

5. Interrogetur, an fibi pro hoc testimonio ferendo fuerit aliquid datum. promitfum, remitfum, vel oblatum a contrahere volentibus, vel ab alio ipforum nomine.

6. Interrogetur, an cogoofcat ipfos contrahere volentes, & a quanto tempore, in quo loco, qua occasione, & cujus qualitatis, & conditionis existant.

Si respondetit negative , Testis dimittatur ; ft vero affirmative .

7. Interrogeiur, an contrahere volenies fint Cives, vel exieri; fi responderit effe exteros, supersedeatur in licentia contrahendi , donec per litteras Ordinarii ipforum contrahere volentium doceatur de eorum libero statu de eo tempore, quo permanferunt in fua Civitate, vel Diccesi. Ad probandum vero eorumdem contrahere volentium flatum liberum pro reliquo temporis fpatio, scilicet usque ad tempus, quo volunt contrahere, admittantur Testes idonei, qui legitime, & concludenier deponant flatum liberum contrahere volenium, & reddant sufficientem rationem causa corum scientia, absque eo. quod teneatur deferre atteffationes Ordinariorum locorum, in quibus contrahere volentes moram traxerunt. Si vero responderit, contrahete volentes esse Cives.

8. Interrogetur, sub qua Parochia hactenus contrahere volentes habita-

runt, vel habitent de præsenti.

o. Item, an infe Tellis fejat aliquem ex prædictis contrahere volentibue. quandoque habuille Uxorem , vel Maritum , aus professum fuille in aliqua Religione approbata, vel suscepisse aliquem ex Ordinibus sacris, Subdiaconatum feilicet, Diaconatum, vel Presbyteratum, vel habere aliud impedimentum, exquo non possit contrahere Matrimonium.

Si Testis responderit, non habuisse Uxorem, vel Maritum, neque aliud impedimentum, ut fupra.

10. Interrogeiur de causa scientiæ, & an sit possibile, quod aliquis ex illis habuerit Uxorem, vel Matitum, aut aliud impedimentum &c., & quod ipse Testis nesciat .

Si responderit affirmative supersedeatur, nifi ex illis Testibus probeiur concludenier, non habuitse Uxorem, vel Maritum, neque ullum aliud inipedimenium &c.

Si veto responderit negative.

II. Ig.



11. Interrogetur de causa scientia, ex qua deinde Judex colligere poterit . an Tetti fit danda fides .

Si respondent contrahere volentes habuitse Uxorem, vel Maritum, sed effe mortuos .

12. Interrogetur de loço ubi, & tempore quo funt mortui, & quomodo ipfe Teffis feiat, fuille Conjuges, & punc elle mortuos; Et fi respondeat mortuos fuiffe in aliquo Hospitali, vel vidifle sepeliri in cetta Ecclesia, vel occasione militize, sepultos suitle a Militibus, non detur licentia contrahendi, nisi prius recepto Testimonio autentico a Rectore Hospitalis, in quo prædicti decesferunt, vel a Rectore Ecclefiz, in qua humata fuerunt corum cadavera : vel fi fieri poteft, a Duce illius Cohoriis, in qua descriptus erat miles. Si tamen hujufmodi Testimonia haberi non possunt, Sacra Congregatio non intendit excludere alias probationes, que de jure communi pollunt admitti dummodo fint legitin a. & fufficientes .

13. Interrogetur, an post mortem dicti Conjugis defuncti aliquis ex prædictis contrahere volentibus transferit ad secunda vota.

Si respondit negative.

14. Interrogetur, an esse possit, quod aliquis ex illis transierit ad secunda vota, abique en quod ipfe Tettis fciat.

Si responderit affirmative, supersedeatur in licentia, donec producantur Testes, per quos negativa coarctetur concludenter.

Si vero negative.

15. Interrogetur de caufa scientiæ, qua perpensa Judex poterit judicare, an fit concedenda licentia, nec ne.

Si contrahentes funt vagi, non procedatur ad licentiam contrahendi, nift doceant per fides Ordinariorum suorum, esse liberos, & in aliis, servata forma Concil. Trident, in cap. Multi. Sefs, 24.

Fides, aliaque documenta, que producuntur de partibus, non admittantur. nift fint munita figillo, & legalitate Epifcopi Ordinarii, & recognita faltem per Teffes, qui habeani notam manum, & figillum & attente confideretur, quod fides, feu Tettinionia bene, & concludenter identificent personas, de quibus agitur.

Pro Testibus in hac materia recipiantur magis consanguinei, quam extranei, quia prælumuntur melius informati, & Cives magis quam extert: nec admittantur homines vagi , & milites , niti data cauta , & maturo confilio : Et Notarius exacte describat personam Tettis, quem si cognoscit, utatur clausula milit bene cognitus; fin minus examen non recipiat, nift una cum persona Tefte, aliqua alia compareat cognita Notario, & que atteftetur de nomine, & cognomine ipfius Tettis, nec non de idoneitate ejufdem, ad tellimonium ferendum. Et hejulmodi examinibus debet interelle in U.be, ultra Notarium, Officialis specialiter deputandus ab Eminentissimo Vicario; & extra Urbem, vel Vicarius Epifcopi, vel alia aliqua perfona infignis, & idonea ab Epifcopo specialner deputanda: altas, puniatur Notarius, atbitrio Sac, Congreg.; & Ordinarius non permutat fieri publicationes.

Ordinarii pracipiant omnibus, & fingulis Parochis in corum Dicecefibus

existentibus, ut pro Marrimoniis cum exteris contrahendis, non faciant publicationes in corum Ecclefiis, nifi certiorato Ordinario, a quo, vel eius Generali Vicario prius teneantur fidem authenticam reportare, quod pro tali Matrimonio fuerunt examinati Tettes in corum Tribunali, qui probant flatum liberum contrahere volentium &c.

Contravenientes autem severe punientur.

Franciscus Ricardus S. Rom. , & Univers. Inquisit. Not.

Dubia aliquot circa Exterorum Matrimonia, cum responsionibus Sac. Congregationis .

ORdines ultimo loco ab Urbe emanati circa Matrimonia cum exteris contrahenda, inter alia disponunt, quod Ordinarii præcipiant omnibus, & singulis Parochis in corum Dioceces existentibus, ut pro Matrimoniis cum exteris contrahendis non faciant publicationes in corum Ecclefiis, nifi certiorato Ordinario, a quo, vel ejus Generali Vicario, prius teneantur fidem authenticam reportare, quod pro tali Matrimonio fuerint examinati Testes in corum Tribunali, qui probent statum liberum contrahere volentium.

1. Ouzritur, an illi ex Diocectibus circumviciois, & iofi teneantur tales probationes facere, an vero sufficiat fides denunciationum in corum Diocecsibus factarum, cum legalitate Ordinarii, & probatto corum status post discef-

fum ab ipla Diceceft.

Huju/modi habentur pro exteris, & consequenter tenentur probationes sacere.

2. Item, an contrahere volentes in confinibus corum Dicecesis habitantes, & ob vicinitatem, ab eorum Rectoribus cogniti, tenezotur eafdem facere probationes, an vero sufficiant publicationes ab ipsis Rectoribus facienda, Etiam ifti tenentur facere probationes .

2. An eatgem teneaniur facere probationes ii , qui ante ztatem nubilem a propria Dioceefi difeedentes, ad aliam fe contulerunt, & in ea postmodum

semper habitaverunt .

Non tenentur, quia non fuerunt extra Diacefim tempore habili ad contrahendum. 4. An in Civitate, in qua Milites Hispani, Teutonici, Alemanni, & a-

liarum longinquarum Kegionum relidere folent, idem cum iplis fit fervandum, vel sufficiat probationes in ipsa Civitate recipere de corum statu a Testibus ipfarum Regionum de negotio edoctis.

Tenentur facere probationes , juxta formam Infructionis , quia ifti facilius com-

mittunt Polygamiam.

5. An facta per Parochum monitione Ordinario contrahere volentis, fides flatus ejuidem fit ab eodem Parocho, vel a contrahere volente reportanda. Tenetur filem reportare, & Parocho confignare is, qui vult Matrimonium contrahere, fed est in libertate Parochi ejusmodi onus in le assumere.

6. An ezdem probationes fint fervandz in calu necetlitatis, & ab exi-

Rentibus in Articulo Mortis, & fie contrahere volenibus.

Non

Non sunt servand in Articulo Martis, intra quem sciliéet probabiliter non adstit tempus sufficiers saciendi diligentias : cum hoe etiam, quod si infermus forte convaluerit, debent speri diligentias, juxta Instructionem, antequam simul conveniente,

7. An requiratur Atteflatio proprii Ordinatii pro ceteris, qui per decem annos, & ultra domicilium aquifierunt in loco, ubi funt Matrimonium coutre Auri, si eorum status liber probetur per Testes fide dignos, tam Originis, quam Domicilii.

Requiritur .

 An requiratur dicta attestatio pro illis exteris, qui unicam, vel plures duxerunt, & e contra, si mottuz fuerint in loco, ubi iterum Matrimonium contrabere desiderant, ac amplius post mortem a dicto loco non discellerunt. Requiritur pariter.

## AD CAPUT XI.

De Vita . & Honeflate Clericorum .

N. IX.

Citat, in eod. Cap. num. 4.

## PARTICULA

Edisti Secretaria Status SSini D. N. Pii Pp. VI. 2. Januarii Ann. 1790. Super Ludis.

In vittú dell'oracolo avuto a viva voce dalla Santiti Sua... comandiame eforefilmente a ciafcuna Perfona di qualfvoglia grado, condizione, digniti, e preminenza, ancorche Ecciefantica, Secolare, e Regolare, ed in qualifvoglia modo privilegiata, ed efente, di cui folle bilogno fare individua menzione, niuna affatto eccettuata, che in Roma, e fou difteruto, e nelle cinque Provincie dello Stato Ecclefafileo, uelle Legationi d' Urbino, Romagna, Bogora, Ferrara, e nel Ductot di Benevenio, ed in qualenque altro luogo diazamente, o immediatamente foggeno, ancorche Biaronale, non atdifica giuncie, alli pubblico, come in privato, in qualenque tempo, ed occasione al FARAONE, BASSETTA, GOFFO, TRENTUNQUARANTA, EANCO FALLITO, MACAO, ed airi fimili giuncoti, che dicondi d' AZZARDO, d' INVITO, e di RESTO, o che fono a questi equivalenti, fotto qualunque denominazione piaccia di chiamarli.

Cialcun de trafgerifori, oltrerla perlita del danaro vinto in qualunque tempo, e di tutto l'altro, che fi ritroverà fulle tavole di giuoco, o preflo le Períone dei Giuocatori, incorrerà irrentifibilmente anche per la prima volta

nella rena di fcudi cinquecento.

Inca-

Incarichiamo la diligenza di tutti li Governatori, ed eccitiamo lo zelo dei Signori Cardinali Legati, e degli Ordinari ad invigilare per la efatta, e puntuale offerpana del prejente Editto Ec.

#### N. X.

### Citat. dicto Cap, num, 10.

Monita Divi Caroli Archiep. Mediol., qua Nos Dilectiffimo Clero Nofiro hujus Civitatis, & Diacefis observanda proponimus.

PRimo Fratres, & Filii in Christo Charistimi, memores perpetuo effote vocationis, qua vos vocare dignatus est Dominus noster.

Qua affidua recordatione, memoriaque excitati, eam vos virtutem induite, ut videant alii, quali fumen aliquod, vettram Sanctitatem elucere.

Oux, si magna in aliis vinz Christianz institutis requiritur, certe in vobis, qui Mysteriorum Dei Ministri, Divinzque Gratiz dispensatores estis major esse debet.

Charitatem in primis, que Seminarium est omnium virtutum, omni sudio amplectimini.

Humilitatem, manfuetudinem, patientiam, jufitiam, temperantiam, officiaque Chriftianz pietatis reliqua colite; quzeumque denique funt vera, quzeumque pudica, quzeumque fancia, ac religiofa, ea cograte, esque agne-

Quacumque demum de muneris veltri partibus, de vita modo, vel Pontificum Saortionibus, vel Œcumenicis Conciliis, vel Provincialibus, Diocecfanisque Synodis, vel alia ratione praferipta sunt, ea servate, ac prastate diligenter.

Omnes, qui Canonicarum horarum Officiis devindi eflis, flatas eas preces horarias recitate ad præferiprum Kalendarii anniversarit ratione, ac ritu; nec vero negligenter, sed attente, pie, decore, supplicique mente illas dicite.

Expleis Canonicarum Horarum Officiis, si quid in illis, aut negligentia, aut alia culpa commiseritis, paululum colligite vos, veniam a Deo petitio.

Qui Sacerdotes ellis, Missa Sacrificium sepius facite, sancte, & religio.

Ad illud faciendum parate vos omni pietate 3 la tam alti Mytterli meditatione toto ammo defixi, 8 quo puriosi di faciatus, propriam Confeientism diligeuti, accurato, frequentique examine diffcuite, tum fingulis faltem hebodomadis, aque adeo fapitus, 8 comition temper cum peccari mortalis confeii efits, uso e Confeillatiis Sacerdotibus ad Cleri Confeifiones audiendas contitutis confeiriment.

In ea SSmi Sacrificii actione ab erroribus, vel levissimis cavere. Quæ de

illo pie, riteque celebrando præscripta sunt, ca vos studiose diligenterque ser-

Diaconi, Subdiaconi, & Clerici inferiorum Ordinum, quicumque eft s, que de confitendis taxe peccatis, Communiume frequenter lumenta, volus juita funt, integre, & facte omnia, ut debeits, prællate.

Ecclefiafticat militae omnes vos adferipti eftis; ad pietaris, Religionisque exercitationes, vos vocatas effe agnoscite.

In omni in primis S. Oratione vots affidue exercete, tum in Meditation's sactaque pize Orationis fludio fingulis diebus, certo temporis (pano, tuto cafiffina animi fenti incombite.

Hze fanct's precibus, præter extera supplices, præsertim aftlictis rei Christianz temporibus, orate Parrem miserteotdiarum, & Deum totius cuosulatio-

nis, ut misereatur Populi sui.

Ut Fidelium animos ad vitia figienda, ad virtutesque amplect-ndas S. Spiritus sui araore instrument: Ut e Principum, Reguntque animis eveilantur, si quæ sunt, discordiæ semina.

Ut if una animi Confessione Christi Regnum propagare studeant, atque

Ecclesia Matris defensionem propositam habeaut.

Sacrarum igitur litterarum studia diligentius colite, atque adeo complecti debetis, ut qui ea asperintetur, contra cum dicet Duminius = Quia tu scientiam repuissi. O ego repellam te, ne Sacre lotto fungaris mihi =.

Frequentes ad flatas lectioous, & ad litterarum tr. Chitiunes vobis præscri-

Quotidie aliquid ex S. Bibliis legite, ac si per Ecclessaticas occupationes licet, qui apit eltis, aliquid item ex SS, Patrum opuiculis, Gregorii Magni Pont, Cypraoi, Ambrotii, Augstitoi, Cryfollomi, Bernardi, & aliurum, qui Sauchtaits, & Dochtinz laude in Ecclesia celebrantur.

In incestiu, tlain, gettu ira vos przbere, ut Ordiors, quem fufecepfdir, nonine; & ratune nullo taue modo diferepetis, propofitu vobis B. Patris Abbrofti judicio, qui Clero adferibi homioem recufavus, propierea quod ejas geftus, & incestius dedecerent. Coronam, quad indigne el Ordinis Clerosam, pro razione Ordinis, quo vos fuguli inditati efits, latam, & confipeusum deferie, Parca, & fugali menda courenti fitts, & fupellichtii estam modelda, ac

tenui potius. Ab umni iplendido apparatu, pompaque faculari abitinete.
In omni vita a fattu, luxu, ambitu, ambitioneque, & a vanitate longe

refugite .

nhil jacofe, atnit indecore, nihi turpiter loquanitai. Abfint a vob s male dica, obrechiones, curiofiss, levius, alternationes, ac nuge, alternationes, ac nuge, alternationes are nuge, the chericalis dicaplinam vobis prateriptam to reliquis etiam ominito tenere.

Commetizationes, compotationes, convivia publica, larcalizque, tum ma-

x.nie, in quibus mulieres interfunt, evitate.

A ludis, speciaculus, circulatorumque, arque id genus vilium hominum

prættigns procul effore.

Sit igitur oculorum afectus ûmplex, & pudicus; Aurium fentus caffus, Q & pru-

& prudens, cafta mens, cafti omnes fealus; Vitz, & morum confuetudo ca-

Sulpectarum autem mulierum confortium omnino vitate.

la famularu laicorum ne fitis, multo minus foeminarum, quamvis nobilium. Ne vero illas muficam, luterafque docere, nifi feripta nominatim facultare ab Epifeopo permifium cuique fit.

Sæculatibus veru negotiis, ut eft S. Pauli Apostoli documentum, ne vos

implicate.

Universi autem vor, & singuli Ecclesiastici Ordinis homines, (ut summatim complectumut) que muneris vestri sint, vobiscum frequenter recollie, ministerium vestrum explere studete, sanchissima studia Religionis, & Osficii vestri rebus alis potiora ducite.

# AD CAPUT XII.

De Capitulo, & Canonicis .

N. XI.

Cit. in end. Cap. num. 7.

Monita S. Caroli Archiep. Mediol., que Nos Capitulo, & Canonicis Nostre Cathedr. of servanda pariter proponimus.

A C præterea figillatim, nominatimque vos, qui la Cathedrali Ecclesia Dignitates obinetis. Canonici item ejustem Ecclesia quicumque estis, in omat Canonicalis diripline officio ita agite, ut canonice, aempe Canonum Legibus ad vira vestra institutum pertinentibus. & Constitutionum Provincialium, Doccefanarumque rationem congruenter vivatis.

Id primo maxime fludete, ut in conspectu Dei Omnipotentis puro cor-

de, & casto corpore ministretis.

Tunc finguli vos Ordinis Digoitati, aut Cauonicatui adnexas functiones explete, Canonicalisque muneris partes puestate.

Omnes in Choro fiatis horis affilitie, & ad Deum pro Fidelibus reli-

giofas fundite precationes.

Dum eo loco estis, memores estate adesse Christum Jesum Dominum,

eui servite eum timore, & tremore. Non pigri, non fomoleui , non oscilorates adestote; non mente vaga, non vagi sculis, non indecenti corporis statu.

Attente, studiose, rite, pie, religiose Divinas Laudes concelebrate. &

placete Deo in conspectu Angelorum, cantantes in cordibus vettris Domino.

In Choro nemo private, nemo tacite Officium recitet, sed omnes pariter, quicumque adestis, senes cum junioribus, laudate Nomen Domini in ysalmis ghymnis, & canticis.

A qui-

A quibuscumque colloquiis, arque a Linerarum, Librorumque lectionibus, atque ab omni vagatione abitinete.

Pro temporis autem, & officii ratione fedete, flate, genua flectite, caput

aperite, & inclinate.
Accurate demum omnia observate, que eo de genere vobis præseripia sunt ita ut vestro exemplo alius Sacerdotibus, Clericisque,, & recte, riteque plai-

lendi, & fancte orandi, & pie agendi animum addatis.

In pfalmorum autem, canticorum, & hymnorum intelligentiam fludiofe
incumbite, & dum ofallitis por fenfoum fanctiffimorum, quos mente concini-

tis ratione . vos ad omnem pietatis devotionique affiction excitetis.

Nou ordinatiæ distributions lucro adducti, sed Dei charitate, religionisque cultu commoti, Divinis Officiis adelle, ut vere, ex animoque psalmi verba illa concinatis, voluntarte sacrificado tibi, & confitebor nomini tuo Domine, quoniam bonum est.

Divinis Officiis absolutis paululum omnes in choro pie orate; inde abeundi signo per Prafectum dato consurgentes, quo ordine ad Chorum accessitis, eudem in Sacristiam redite, ubi Cappas, qui illas induti estis, & Superpellicea, sine strepitu ullo, vel sustratone deponite.

Canonicales vestros conventus statis hebdomadæ diebus capitulariter habete. Omnes, qui debetis, ad illos convente. Inde ne discedite, nis missione

a Capituli Præfecto impetrata. Singuli ordine, & loco federe.

Sententiam modette dicite, & tvo quisque loco, non præpostere. A verbis

feurrilibus abilinete. In rebus confurandis rixas, jurgia, & contumelias cavete. In taitio, & fine unius cujusque Capituli flatas orationes dicite. Priori loco trachanda proponite, quæ ad Divinum cultum, ad spiritualis

viue progressionem, ad ecclesialticam disciplinam tuendam, tum quæ ad rerum temporalium gubernationem pertinent, ne negligite. Cetera hoc de genere toto servate, quæ Provincialibus Constitutionibus

vobis præseripta sunt.

Omnia in primis agite in pace mutua, concordi voluntate, & charitate

fraterna vos invicem diligite.

Canonici cestme filis, qui ficut pro Collegii ratione ex antiquo infiliuto
una in collegiata Ecclefa, unoque item in Canonicali domicilio collocati fuifits, its uno pactis, & charistus fordere, unaque animorum confensione conjond.film, ficut nafeenis Ecclefa ministri, quorum erat cor unum, & ani-

ma una expertundo videte, ticut ia pfalmo scriptum est = Quam bonum, G quam jucun lum fit habitare fratres in unum. Quicumque vero ellis, qui inter Canonicos Pizpositi, aut Archipresbyteri,

Queumque vero ellis, qui inter Canonicos Pizpoliti, aut Archipresbyteri, aut alterius dignitatis nomen, gradumque obtivetis, ficut honore, & dignitate przilatis ita vittutum exemplis, vigilantique in veltri muneris, curaque partibus obeundis folificitudine przilatete.

# AD CAPUT XIII.

De Parochis.

## N. XII.

## Citat. in eod. Cap. num. s.

Catalogo degli Arcipreti, o Congregazioni della Diocefi di Furli.

A Pieve, o fia Arcipretura di S. Reparata della Terra del Sole, la quale non ha Chiefe Parrocchiali figliali.

La Pieve di S. Francesco, e S. Niccolò di Castrocaro parimenti non ha Chiese Parrocchiali figliali.

hiele Parrocchiali figliali

La Pieve di S. Pierro în Cerreto unita a S. Gior Bartiffa în Rio Salfo ha per figlialir s. Maria în Badignano, în oggi SSma Anauszata în Davadola. — S. Maria în Cafola. — S. Giovanni în Volpinara. — S. Maria în Virano — S. Andrea di Dovadola.

La Pieve di S. Maria in Sadurano ha le infraferitte figliali: S. Patrignano in Mafignano . . . S. Stefano in Maffa . . . S. Martino in Ladino Arcipretuta .

- S. Niccolò in Vecchiazzano.

La Pieve di S. Lorenzo in Noceto ha per figliali i S. Maria in Fiumana. - S. Criftoforo. - S. Agoftino. - S. Martino in Strada.

La Pieve de' Ss. Giacomo, e Cristoforo in Conversello ha per figliali :

S. Trimmafo in Bagnolo Arcipretora. \_ S. Maria in Ciola Priorato. \_ La Pieve di S. Lorenzo in Vado Roudioo, detta di S. Pietro in Vinco-li ha per figliali; S. Maria io Traverfara. \_ S. Paolo in Duceoto. \_ S. Maria in Durazzano. \_ S. Niccolò in Roua.

La Pieve di S. Pancrazio ha le seguenti figliali: S. Biagio in Roncalcefi. ... S. Maria in Pezzolo. ... Si unisce alla stessa Congregazione per fare le

Conferenze S. Apollinare in Longana .

La Pieve di S, Maria in Lampio detta Villafianca ha per figlialir S, Martino. – S. Gior Banifta in Branzolino. – St. Pietro, e Paolo in Roncadella. – S. Tommato detto S. Come. – S. Michele in Malmizzole.

La Pieve di S, Muria dell'Acquedotto ha le feguenti figliali : S, Gio. Battifta in Curiano. — S. Giorgio. — S. Maria della Piania. — S. Giovaoni in

Vico dena de Cappuccini.

La Pieve de Ss. Pietro, e Paolo in Trento ha per figlialir S. Lutenzo in Filetto. — Ss. Gucomo, e Crithoforo lo Poggio. — S. Tommafo in Durazzana. — A quella Congregazione va unita l'Arcipretura di S. Martino in Barifano.

La Pieve di S. Gio, Battista sa Castiglione ha le seguenti figliali: S. Ma-

ria în Villaunua. — S. Marco în Varano. — S. Pietro în Arco, detta S. Maria de la Rovere . — S. Maria Maddalena în Villagroppa. — S. Andrea în Petignone . — A quella Congregazione fi uniter la Chiefa Parrocchiale di S. Aguittun di fuori detta del Romiti, e con altro nome S. Maria del Voto.

#### PARTICULA CONSTITUTIONIS BENED, XIV.

Qua Missa pro Populo a Parochis omnibus, Conventualis vero pro Benef Et ribus a Capitulis celebranda, & applicanda decernitur.

### BENED, XIV.

Venerabiles Fratres Salutem, & Apostolicam Benedictionem:

UM femper oblairs &c.

Et quidem grod nuper enunciavimus, Sacrofanctum Miffæ Sacrificium a Pafforibus Animarum applicari debere pro Populo ipforum curz commifo. id veluti ex Divino Præcepio descendens, a S. Tridentina Synoto diferte exprimitur S.ff. 23. cap 1. de Ref., per bæe notabilia verbt. Cum Pracepto Divino mandatum fit omn bu , quibus Animarum cura comm fi eft, Oves fues agnoficere, pro his Sierifiquen offerre. Et guinivis minime defuerint, qui per inanes, & frivolas interpretation s hujifmodi obligationem a S. Synodo memoratam de medio tollere, vel falteni ex equire conrenderiot, quan tamen relata Concilii verba falis clara, & perspicua fini, quunque præiichi Congregatio ejutiem Concilii interpretarioni privative præpolita, conftanter edixerit, eos quibus Animarum cura demandata ett, non modo Sterificium Mittæ celebrare, fed illius etiam fructum medium pro Populo fibi committo applicare debere, oec illud pro aliis applicare, aut pro huj ifmodi applicatione eleemofynam percipere polle, quodque magis interett, quum hær intelligentia a Prætecefforibus Nothris Rumanis Pontificibus approbata fuerit, & confirmata, nihil jam amplius ulli vettrum defiderandum fupereft, ut eam amal chi, eidemque obfequi, oce non illius prompiam executionem in vettris respective Dioceelibus omni ttudio procurare debeatis.

Neque N.s tamen, qui ut fuperius inquimus în minoribus adhue degeneis, munus Secterarii prachia Congregorionic Concilii Tridentini Intergeniis plures annes obivimus, altulque una paucas pariin în Aucontanz Cathedralis, partim în Merupolitanz Bonooleniis Pariiz Nalize îli di Îliva, quam ashue retinem s, guberatione alfalue tranfegimus, non, iquayam, Nos latent multiplicis geoerus effugia, per quz nonauli practicle obigations i implementum decloare faigant, quipulque proiosi oppartume a Nobis effo cocurendum.

Quom caim Sacrum Tridentinam Concilium, ne Animarum cura negligatur, nun uno in loco Edifcosis nander, urquatiefeurque opus faetir, idaaca, Vicarios cum certorum fiuditum affigatione ad camiem caram exercestam eligant, ac deputent, uti viatro est in 5-ff. 6. cap. 2, 3-seff. 7. cap. 5, 7. O. 7, Seff. 5-fff 31. esp. 6., 5-ff 35. esp. 16., non rato autem evenist, ut aliqua Eccle Parochialt vacanie. Victarius prairer ad implenda hujulmodi Eccle Genera, usque ad aovi Rechris electionem ab Episcopo deputari debeat, eodem Concilio Trideatino id jubeate 3-ff 24. esp. 18. de Ref., noanulli ex hujulmodi Victariis ainuaurie fipios a predicta obligatione fubirabere, vel ex co, quod habituali cura peate alium, seu alios resideate, ipii achalem dumiaxat exercant; vel quod ipis sint ad autum amovibiles, vel ad breve tempus hujulmodi cura sint addicti, ut nihil hie loquamur de Parochia Regulatibus, qui a prædicta applicatione Milla pro Populo non unuquam alicanse so diedava. Itaque meas Nostra, & sententia est, sicuti esiam pluries a præludatis Congregation bibus judicatum finit, ac dessituim, quod omneta, & singuli, qui aki Animarum curam exercent, & non solum Parochi, aut Vicarii Regulates, uno verbo omneta, & singuli, qui aki Animarum curam exercent, & con solum Parochi, aut Vicarii Regulates, uno verbo omneta, & singuli, qui aki, animarum curam exercent, & non solum Parochia, que aliq quicumque, etiam specifica, & individua mensione digni, zque teneanur Millam Parochia-lem applicare pro Populo u, ut præsteru, ipstorum cura ecommissio.

Nonaulli vero, ao evitaodum bujufmodi obligationis implementum, allegare folent, congruos fibi Parochis tus reddiuis aon fupertere; ali denique
ad inveteratam confuetudinem confugiunt, fulfinentes id negue fibi, neque
Decefforbios fuit per longum tempus, quod immemorabile affirmant, unquam
in usu stille. Nos autem ad præcedentes prædelæ Congregationis Concilii
resolutiones Nostram approbationem, & confirmationem extendemus, & quatenus opus sit, austoritate Apostolica iterami tenore præsentium deceramius,
& declaramus, quod litere Parochi, seu alii, us supra, Animarum curam habentes, congruis pæsinists redditibus destituantur, & quamust aniqua, seu etiam immemorabili consistencidae in apsortum Diececsibus, seu Parochis obliqueritat, ut Missa pro Populo non applicaretur, eadem athilominus omnino imposterum ab piss debeta applicari, &cc.

Et quis in nonaulits Diececibus numerus dierum festorum de Pizcepio, de Apottolice Nottra Audoritare, & concleui easeous et inminiaus, u nempe in aliquibus Festis Christificheia, & Missam audre, & ab operibus serviile us abliniere debenat, in alisi vero Populo peruntium fits opera serviile exercere, firma remanense obligatione audiendi Missacristicium, Nos, ut obortze, 
jum dubrasiones circa onas applicationis Missacristicium, Nos, ut obortze, 
pim dubrasiones circa onas applicationis Missacristicium, quod etiam iissem Festis penitu eliminentur, stauiumus, & declaramus, quod etiam iissem Festis diebus, quibus Populus Missacristice debet, & servilibus operibus vacare potett, onases Animarum curam gerentes Missam pro Populo celebrare, & 
applicate teneanur & Ce.

N. XIII.

### N. XIII.

### Cirat, dicto Cap, num 5.

## Responsa Sacra Congregationis Concilii quoad Parochorum Residentiam.

I. A N Parochus Villz, in qua non est alius Sacerdos, etiams nullus infirmetur, fine Episcopi liccotia, gratis ubique concedenda, abesse possis a Parochia per duos, vel tres dies, nullo idoneo relicto Vicario? Cui responsum funts Negative.

11. An faltem abelfe possis post mane usque ad Vesperas, & quid si hoe semel in hebdomada evenerii? Cui rejponsum fuit: Affirmative dummodo non sit in sepso. O nullus assis instrumus, O raro id in anno contingat.

III. An Parochi viciniores, Adu ex-recotes curam Aumarum poffint invicem le lubitituere? Cui respontum fun; negative, fi id fiat fine Ordinarii licentia.

# Die 8. Februarii 1747.

# A. CARD. GENTILI Praf.

I. A. Furiettus Secr.

## METODO

# Di far gl' Inventari de' Beni Ecclesiastici .

I N adempimento dell' obbligo, che ne hanno a tenore della Coftituzione della S. M. di Silto V. Prosi la Romani Pontifici circumfpetto ap. Aprilii 1527, il Capitoli, e Canonici, Abbiti, Patrocti, Rettori, Benefiziai, Capellari, Priori, Economi, o altri Amministratori, comunque si chiamino, Vicari, Priori, Guardiani, Abadelle &c. di Chiefe, Benefizi, ianto curati, che fempla! Capelle, Conveni, Monatteri di Monache, Confraternità, Adunauze, Congregazioni, Oratori, Spedali, Seminari, Gollegi, Monti di Pietà, o Frammatari, e di qualuque altro luego Pio della Citià, e Diocesì.

Pracipio dell' Inventario fatto per mano di Notajo.

## In Nomine Domini Jesu Christi. Amen .

Q Uefto è l' Inventarto di tutti i Beni mobili, fiabili, e per se moventi, frunt, rendite, ragioni, ed azioni di qualsivoglia sorte della Chiesa Parrochia-le di S. N. nella Terra, o Cattello della D. satto il di... del Mese, dell' Anno

Anno, ... per D. N. Rettore di detta Chiefa, e me Notajo pure infraferitto, nolle Cafe di detta Chiefa, e feritui on prefenza, e fiecondo la relazione, ri afferzione di D. N. Rettore della medefima, ed ancora di N. N. Uomini vechi, e di informati dello fitavo della detta Chiefa, e Parrocchiani della medefima, e parimente di N. N. Priore, e Sindaco di detto luogo, mediane ti giuramento dano loro da me, di dire la verità, i quali dicuno, che la detta Chiefa non ha altri beni, ne altri frutti, rendite, ragioni, azioni, che le infraferitte, ciocti

E se fia Ben fizio semplice , si dira così.

Queño è l'Inventario di unii i Beni &c. del Benefizio, o della Chiefa di S. N., fenza cura, nella Terra, o Caltello N. della Diocefi N., e dentro i limuti qu'ila Parrocchia N. fano fort' il di .... del Mafe.... &c'

### Principio fatto per mano del Rettore.

E fe l' Inventario Sarà fatto per mano del Rettore, si dirà.

Q Ueflo à l'Inventatio di tutit Boti &c. della Chiefa di S N., Diocel N., ael Colleto, N., ael Colleto, del Mera, del Mera, del Mera, del el Mera, per me D. N. moderno R-tiore di detta Chiefa con la prefiorza, ed affittea za di N. N. Uominia vecchi, e Priore, e Siondezo di detto louga, pienamene te informati de'Beni, frutti, Rendite, ragione, ed azavoi, che fono l'uffa-ferme.

Principio fasto per mano del Vicario, o Cappellano.

E fe l' Inventario farà fitto per mano di un Vicario perpetuo amovibile, o Cappellano, fi dirà nel medefimo molo, mutanlo il Nome di Rettore in Ficario, o Cappellano di detta Chiefa

DE l' Inventario fi facesse per qualche Confraternita , Monte di Pietà, Spelale, o altro Luogo Pio Ge., offervansi le Rezole stesse, coll aggiugnere, = ene gli Amministratori colli Paroconi del luogni, e Vicari Foranei doveranno lottoferivere dall' Inventario.

Prima di discendere alla descrizione della Chiefa, o Altare di esso Luoro Pio, o Confratenira, ed anche de Beni si viprima = da che tempo, e cun quale autonia su eretto il Luogo, o Confiatenina; indi si notiuo i Fratelii della Confiatenina. E poi si satta, come in appresso, colla dovuta proportione.

#### Descrizione della Chiefa.

Profequentofi l'Inventorio, fitta l'Intitolazione, ovvero principio dell'Inventorio, fi commicierà a deferivere l'yleffa Cheffa, e il fuo Ittolo, e la fua fituazione, e di fui confini, dicendo:

La fuquena Caicia di S. N. è posta nella Terra di N. Parrocchia di S. N., ov-

N., overen nel Cafello di N. appreffo la firada... da un lato ha li Beni di N. dall'altro di N., e cost dagli altri lati, e di ne fila fono Cappelle mon... Altati..., ferivendoli tutti difintemente, ed efprimendo i Santi, a' quas li fono dedicali, ed i luoghi, dave fino fiunzi in derra Chiefa. E fi dere efprimere, fe fia Chiefa Marrice, e quali Chiefe figliali abbia fotto di fez ed effento figliale, fi ofprime di qual Marrice.

### Cappelle, o Aliari dotati.

# E fe le dette Cappelle, o Altari faranno dotati, fi dirà .

Aliare, o Cappella di S. N. fu fondata, e dotata da N. nel tal luogo, nell'anno del Signore... coll'obbligo, che vi di dicano Meffe..., o Aniverfari del 1a i tempo, come apparifice dall'ifitumento rogato per N. pubblico Notijo, fotto il dl..., Mefe... Anno... ferivendo pti feparatamente, come fi dirà, i Beni mobili, e fabbli il di che Cappelle, e d'Aliari.

#### Cofe mobili della Chiefa .

I data la defirissione della Chiefa, fi firiveranno le cosa mobili Saere, a non Secre, per celebrate i Divini (pfit), el amminifrate i Samriffini Sacramenti, avvectendo di ferivere non folomente quelle, che siono in Chiefa, e siona Sagrefina quelle accone, che fissione presidente dal transportatione del proprio per elemessima, motando di esse non folo il numero, ma ancesta il peso, e il missione per elemessima, motando di esse non folo il numero, ma ancesta il peso, e il missione per elemessima.

Pianete bianche di Damaico &c. con trine d'oro numero due, o quelle, e quali faranno, dico Pianete n. a. Pianete verdi &c., e così di ogni altra

coja. Un Calice con coppa d'argento, e piede di rame lifeio, o come farà, fopra derato, di libre...., ed oncie...., dico Calici n. 1.

Uoz Tovaglia d'Altare di lenza, o che sard lunga biaccia.... nuova, bene condizionaia, vecchia, stracciata, o come sard, con frangia, meiletti,

o lavori, fe ne avrà, Dico Tovaglie num. 1.

E coi d'ogn' altra cofa, che possa posaris princis misuras CCs. e se il tress officiale, non si possis fapere puntulmente, come se f. sife il Campane grandi, so trat si crivere di peto, ovveto libre... in circa, ovvero annotarie per segoi, o leurere, che artifica attemo, aggiungensiovi in unuero delle baccia, che signi, anno alte, xer, gr. Una Campana alta braccia... di libre... con leurer antono, le quali dicono..., e con figure d'i... dico Campane unu.

Avveriendo di scrivere le suddette cose mobili col miglior ordine, che sia possibile, conunciando dalle più nobili, come dal Tabernacolo, Croci &c.

## Cofe Mobili della Casa Benefiziale.

F Atta la descrizione delle Cose della Chiesa, si faccia il medesimo della Cosa Benefiziale della Chiesa, e delle Cose mobili destinate all'uso de Retton, avverten lo , che fi notino per numero , come fi è detto delle Cofe della Chiefa .

### Descrizione della Casa.

N Ella Descripione di detta Casa si dirà = Una Casa per abitazione del Rettore, o Vicario, Capellano &c., i consini della quale sono da un lato &c., dall'altro &c.

Beni Stabili.

I Inalmente venendo alla Deferigione de Beni Stabili fi feriveranno prima tutte le Case, e Bosseghe, che avrd la Chiefa nella Terra, o Territorio, con le loro rifpolle di anno in anno, deferivendole per fituazione, e confini, come fi è detto delle Chiefa.

#### Descrizione delle Terre.

l'Oi fi seriveranno tutti li Perzi di Terra posseduti, e usufruttuati da' Rettori, o Vicari; o Benessiati, come di sopra, e con le Pertinevze, Vocaboli, Confioi, e Milure di elle in quello modo.

Una Polfeffione, o pure un nezzo di Terra lavorativa, vignata, o come fard, posta nelle pertinenze della Terra di N. in Luogo, o Vocabolo detto N., li Confini della quale da un lato fono i Beni di N., dill'altro di N., e così degli deri, a mifura di Torature num. 10., o quello che farta. E non avendo la mifura certa. A porta dine == flara, o quarratole incirca....

La qual Policilione, o pezzo di terra può fruttare ogn'anno la parte dominicale, fe risponderd a mezzo, o altrimenti, cioè = Grano staja..., Orzo staja..., Fava staja... Mosto barii?..., Lino libre..., Canapa libre

...., Olio libre .... &c.

É coi d'oen' altro fiutto Ge. E con tal molo diffintamente, a separatamente deve offernassi uno dopo l'altro in ogni Polere, o pesgo di terra. Se vi sisse servizione e deve offernassi i terra lavorati a tempo, soggiangerà dicendo i ll qual pezzo di terra si sa in terza generazione, o vevaco ia viia, o pure per tanti anni, come sa ra, e rende l'anno di Entrata Graon si si à cc., come sopra soprero, in danari, scudi..., come appare per listramento rogato N. sono il dl... del Mesec... dell'Anno...

### Beni Enfiteutiei .

Ili altri Beni Enfireutici, de' quali fi paga solo il Censo, per ricognizione del Dominio diretto, si scriveranno nel modo, che stanno ne' loro Censuari, o cossi

N. N. della Terra N. &c. ha, tiene, e possiede in terza generazione, ovvero in vita &c. una Casa, o un przzo di Terra in &c., consina &c. come fi è detto di sopra delle altre Terre, della quale paga ogni auno per Canone alla detta Chiesa, in ricognizione del Ditetto Dominio scudi ... &c., o altra quantità di dandro, come firat in fatto.

Cenû

## Cenfi perpetui.

E Se avrd Cenfi , Se ne fard la descrizione in questo modo .

La suddetta Chiefa ha un Cenlo perpetuo di scudi..., sopra il tal pezzo di Terra, o Ossa, con sigurià di N. N., se ne riscuntono ogn'anno scudi..., o altra quantità, che sarà, come apparisce per littumento di N., soto il di..., Mese... dell'Anno....

### Animali in Società.

F Se avrd Animali in società nelle Terre della Chiesa, o altrove, che siano di detta Chiesa, si scriverd così = La suddeusa Chiesa e suo Restore tiene in società con N. N. da N. Pecoste aunui. 10., o quante s'aranno, e così s' egni al-tro chimale, da' quali cava d'Eursata ogn' Anno seudi. ..., o quanti starano.

#### Primizie.

D Ishintamente ancora si noteranno tutte le Fossessioni, e luoghi, che pagano la Primizia alla sua Chiesa, con esprimersi la quantità, che paga per ciascun Podere, e luogo. Si seriveranno ancora tutti quelli, che pagano la Ptimizia, ed in sine si surà.

La fuddena Chiefa ha d'Entrata ogo 'Anno in Primizie fisja di Graco i ..., e coi d'egn' altre Funuo, curvo in Intenzi fuddi ..., anonatandi tetra , il quatto, o altra futzione di tutta la Irimizia, e fe fina diurpata, fi tetra , il quatto, o altra futzione e fe fina Declina, fi noti la Decima , fo noti la Decima , o Primizio fi pagano nel tal mado per compositione, o confueutolite del luogo.

Si ricorda qui a utui i Parcochi l'abbligo, che hanno di fare un Libro, o fit Decimario a parte, nel quale dovranno detérivere oga Anno tutti quelli, che devanno pagare loro la Primitala, e la quantità di ella, nonandone di contro i pagamenti, perche in occasiono di controversia posila tervir loro, o a loro Succession di prova differente ad ortenere la manutenzione.

### Somma di tutti i Frutti,

Finalmente fi faccia la somma di tutti i Frutti, che hanno come Rettori, dicendo.

La suddetta Chiefa, o suo Rettore può avere ogo Aoso di Entrata, tra Priroizie, Censi, Terre, Vigue, o altri Proventi, che faranno ridotti sa danari, scudi dec.

# Porzione per li Vicarj,

L melosimo faranno ancora tutti i Vicari perpetui per quelle parti di Terre, Ca-fe, Vicne, o Frutti di qualsivaglia sorte, che fistro applicati per loro porgione, annetando l'obbligo fatto per pubblico issimunto, ovvero per Lettere Aposloli-Ra

#### Alıri Peli.

SE l'Inventario fi ficesse per qualche Confrasernita, Monte di Pietà, Spedale &c., Se il Luogo ha il peso di maritar Zuelle, o far elemofine a' Pouveri, ovvero alimentare, e curare gl'Infernit, quell'inori, e si registri l'opera, con esprimere, se sia debito a fundatione loci, o per Legato, ed allora dicassi così.

Marita due Zitelle, colla Duse di feudi..., l'una, per Legato di N., che lafetò per questo pesò la Cas di N., di valore in capitale di feudi..., e frutta feudi..., come appare per Tellamento togato dal Notajo N. a dl... del Mese..., dell' Anno...; ovveto per donazzione, come littumento pubblico di Notajo N. del di..., del Mese..., ed Anno...

Se tali opere fi esercitano, non per debito di giustigia, si dica così.

P Solito il Lungo fare oga Anno la tal Opera pia, per la permissione di Monfig. Vescovo, servata la forma della Cossituzione di Clem. VIII. dell' Anno 1804.

# Pentioni .

Se detta Chiesa foffe gravata di Pensioni , si dird .

L A suddena Chiesa è gravata di scudi... di Peosione, da pagarsi ad N.; nel tal tempo, come appare per Lettere Apostoliche di reservazione (di Pensione; spedite sotto il di ... del Mese... dell'Anno....

## Usurpazioni.

Se fossero flati occupati alcuni Beni , si dird .

L. A suddeua Chiesa pretende, che le sia stato usurpato un Pezzo di Terra in tutto, ovvero in parte, per uno esser terminato, posto, e consinante con N. N. suoi vicioi, e siccome dicono gli Uomioi pui antichi della Parrocchia, e particolarmente N. N., ovvero per altre cagioni.

## Alienazioni fenza dispensa.

Se fossero alienati alcuni Beni, senza Dispensa Apostolica, fi dirà.

L A suddetta Chiesa preteode esser lesa, per una coocessione fatta dell' Anno... per tanti Aoni, del tal pezzo di Terra, con responsione di scusi.... ovvero per una permuta satta con N. &c. senza Dispensa della Sede Aposolica.

Liti

Liti Pendenti .

Se vi foffero Liti Pendenti , fi dird .

L A suddetta Chiesa pretende ragione sopra il tal pezzo di Terra, ovvero Casa, Primizie, Censi &c., per le ragioni &c., e di cto pende Lite nel Tribunale N., per gl'Atti di N. Nosijo.

#### Forma della Sottoscrizione del Rettore.

O N. Rettore della suddetta Chiesa ho satto il suddetto Inventario di tutte le cose, e Beni soprassentti possedunt al presente da me, ed in sede nu sono sotose intro di mila propria mano questo di..., Messe..., ed Anno..., e così giuro ècc.

Sottoferizione de' Vecchi, ed informati Priori, e Sindaci.

I O N. Vecchio, ovvero Priore, e Sindaco di N., fono flato prefente, mentre fi e fatto l'Inventario delle Cote, e Ben figadetti, de quali in ho unizia; e fe fapranto, che la Chiefa prificia, o goda detti Beni, direano ancorat e fo che la Chiefa fi gode, e político dic, la fede di che mi fono qui tottoferitto di mi a propria mano, e così giuno detti.

E se saranno Parrocchiani, e non Vecchi, e Priori, come sopra diranno: Io N. Parrocchiano &c; e nel resto, come sopra.

## Di quelli , che fi fottoscriveranno a nome d' altri .

O N. per commissione di N., che disse essersi ritrovato presente al suddetto laventario delle Cose, e Beni di sopra specificati, de' quali egli asteri, e giurò averne piena informazione, non sapendo esto scrivere, mi sono sottoctrito io per lui di mia propria mano; e così giuro &c.

Si dovrebbe far riconoscere il Carattere dal Cancelliere Vescovile, od altro Notajo.

A Vverta ognuno di formare questi l'aventario in carattere bene tottelligibile, ed in Roglio intiero, us'ando tuni cara di grandezza uniforme, perché se ne possis comporte di tunti un Libro eguale; che in ogni liventario avanzi qualche Poglio bianco da potervi aggiugnere ciò, che poi occorreile; e che toa; menate in ogni pagina, ove occorra, resti tanto maigne non sicuito, quanto balli a potervi notate i nomeri delle robe, o dauari, a uso di Scittura 7a, o sia de Libri de' Mercanti, pulla forma potta di sopra.

ISTRU-

#### ISTRUZIONI . E REGOLE .

Per la Città, e Diocest circa i Testamenti, che si fanno per le mani de' Curati, o di altro Sacerdote, sença Notesjo, cavate dalla Notificazione 105. del Lambertini.

Uantunque crediamo effer espediente, che quando taluno vuol fare Testamento, chiami il Notajo, e non il Parroco; fapendo però, che pur troppo vanno succedendo casi, particolarmente nella Diocesi, o che il Notajo non v'e, o che non si trova, o che il Testatore ha maggior confidenza nel Parroco, che nel Notajo; e sapendo altresi quanto in questo proposito si trova stabilito nel Diritto Canonico; ed avendo pur troppo avusa consezza di vari cafi, ne' quali, o per imperizia, o per negligenza de' Parrochi, i Testamenii faiti da' poveri Tettatori nelle loro mani, fono restati fenza effetto, e fi è dato campo a mille dicerle, e mormorazioni: abbiamo creduto appartenere al Nofiro Ministero il dar qualche Regola nella Notra Diocesi sopra questo particolare. E per camminare col dovuto ordine, esporremo in primo luogo ciò, che è disposto nel Diritto Canonico, le questioni principali, che si trastano dai Dostori, per ben regolare ciò, che è stato disposto nel detto Jus Canonico, e finalmente proporremo una Formola, della quale mutitis mutantis, potranno i Parrochi prevalerfi , quando fono chiamati da qualche Teltaiore , che vuol fare il suo Testamento nelle loro mani, senza prevalersi del Notajo, ed una Formola parimente di quanto deve fare il Norajo, a cui dal Parroco fi confegua la Schedula del Tettamento, che è fiato fatto nelle fue mani.

2. Nel Dirito Canonico fi ritrovano due disposizioni del Pontefice Alefandro III., una nel e. Cum effer 10., 1º laiza nel e. Ratatum 11 de Teltamentis. La prima foi indirizzana ad Umbaldo VeCovo di Oaiz, all' Arciprine, e Canonici di Velletti, La (econda aj Giudici di Velletti, e l'originale di quella feconda ancor'oggi e in effere, e fi conferva negli Archiv') di S. Giemente di Velletti, comiz referisce Montignor Borgiz già VeCovo di Nocera, ed in oggi ArciveCovo di Fermu, culla los Storia della Childa, e Citta di Velle-

tri al lib. 3. , num. 60. , e seguenti.

3. Nella Decretale Com effet il Pontefice Aleffandro III, dichiara validi il Tefamenti fitti del Parocchiano ammalano alla prefenza del fiuo Parroco, e duc, o te Teltimoni: Teflamenta e que Parocchiani coram Presbytero fiuo O tribiu, yel dustua dili Perfonii toloni in extrema feccitat voluntare e firma decernimu permarere: e nella Decretale Relatun lo flello Sommo Pontefice dichiara validi il Teffamenti fitti alla prefenza di due, o ner Teffimoni. Tribiu, aut duobus legitima Teffibus respificii, quoniam feriptum eft: In ore duorum, vel trium Teffitum quan fato eme verbum.

4 Nella Decretale Cum effer il Pontefice richiede il Curato, coram Prestytero fun. Nella Decretale Relatum aon parla più del Curato. Nella Decretale Cum effer vuole al meao tre Pertoue, cioè il Curato, e due Tellimonj. Nella Decretale Relatum fi contenta di due foli Tellimonj. E però pare, che vi fia una positiva contraddizione fra l'una, e l'altra. Ma cesti ogni disticoltà, fe si avrà la bontà di riflettere, che la Decretale Cum offre parla es' Tellamenti fatti non ad pias causlas, na per causle profine; e che la Decretale Ruta ma pala de' Tellamenti fatti ad pias caussas inoltre che la Decretale Ruta ma pala de Tellamenti fatti ad pias caussas inoltre che la Decretale Cum offis, ha luogo si tuttuo lo Statu o Ecclessitico, quando non vi sia la retiteraza dello Statuto particolare, che osti ad essa como lo bene ostervano il Covazi. Sipra de Cum offis al num 12. de Testamentis, il Eagona. Sipra il c. Relatum al num 2. de Testamentis, il Eagona. Sipra il c. Relatum al num 2. de Testamentis, il Eagona. Sipra il c. Relatum al num 2. de Testamentis, il Eagona. Gera al testa de Sipra de Sipra le Collession sipra l'esta como la sità. 6. cap. 47. Si ultimo, l'Eugel. nella semma del Jus Canonico de Testamentis, alla que pas 300., num. 34., e s'eguenti, il modetano Ruggi eti nel Trattato de Testamenti de Sipramenti.

5. Noi ttatiamo prefentemente non de Telamenti, che fi fanno ad pias estifat, ne quali per elempio s'ilituifec erede la Chiefa, ma de Telamenti, che fi fanno ad caufas profanas, ne quali per elempio s'itituifecono bredi i Parenti, o gli Amieti e concludiamo, che valendo quefa forta di Telamenti fatti alla prefenza del Parenco, e di due, o tre Telameni nello Sano Ecclestitico, vagliono ancora per confeguezza in quefa Noltra Città di Bolgua, ed in tutto di fuo Territorio, che e pienameute fostopolto al dominio temporale del Sommo Pontefice, non effendovi ael Noltro Statuo cofo alcun, ed onti alla Decretale Cum effer, come dopo averetaminata la materia infeguano di Dolfi nella Controv, 71., al num 94., e gl., il Polt. Decfi. 33. num. 187. e 121., con molti altri allegati, e feguiati dalla Rousa Romana nella Bononira. Legatorum ai 6. di Aprile 1731, al § Statutum autem Bononie avanti Montfiero Recezolico.

6. Subilito, che la Decretale Cum effer abbia luogo in questa Nostra Città, ed in tutto il Nostro Territorio, saceado ella meazone del Curaro: Coram Prestytero fuo, nasce la difficoltà, se valetle il Tesamenio fano alla pretenza del Capellano del Curato, co alla prefenza del Capellano del Curato, o alla prefenza del Confellore del Tellatore, Fracados nella Decretale Cum effer mensione di due, o tre Tellimonj idonei, O tribus, vel duabra allis Personis idoneis, si cerca, se per esemplo le Duna epottano eltre Tellimonj idonei in quelli Tettamenti. Faceados finalmente utila Decretale Cum effer menzione dell'ultima volontà in extrema facerine polantate, si quellotto a, te valette un Tessamon on el modo predetto da chi e sano di mente, ed anche di corpo; non ha però tale infermità, che

vi fia pericolo di morte.

y. Turti questi dubb) restano tolti di mezzo, quando si voglia star mano ilbiri, e non si voglia fare il bel ingegno, ma si voglia stare alle opinioni ricevue nei Tribunali, e nel Foro. Il nostiro Antonio di Budrio nella sua Lettera topra il cap. Cum effes de Tislam, ditte, che valeva nello Stato della Chiefa il Testamento anche ad non pias causfar, beneche non solte fatto avanti il Curato, oppure solte fatto avanti a due, o tre Testimonaj. Ma questa sua opinione, come contratia alla Lettera del Testo. Coram Prestyteres sono, si dagli altri comuneumente rigettata. Altri poi più favorevoli del duvere al Curato di Cora.

fero, che per validità del Tellamento non ballava, che foffe fatto avanti il Curato della Villa, fe per fempio uno, che d'ordiazio fai in Città, ed amma-landofi in Villeggiaura, volelle ivi far Tettamento. Ma gli altri comunemente valutando il Parroco della Villa, come Parroco proprio del Villeggiante, e per il Viutico, e per l'Ettrema Unzione, hanno creduto, e fosfenuto ellevazio il Tettamento fatto avanti di lui, e di due, o tre Tettimonj. Può vederif Paolo Rosfi nelle Rificusioni praticatiti circa i Tellamenti al c. 35. num. 111., e fer., et al et g., 52. num. 27., e altri figu.

8. Mancando poi il Curato, farà difficile il fostenere la validità del Testamento, se si sa avanzi il di lui Capellano, ancorche il Parroco sosse assente, e l'avelle lasciato in sua vece, rettrigendosi quella delazione alla pura amministrazione de Sacramenti, come al nostro proposito bene argomenta il Ruggiegi: de Testamento Canonico al lib. 1. difp. 2. c. 5. fotto il num q. Parlando poi del Confeisore, è stato alcune volte ammesso ne' Tribunall, che vaglia il Testamento fasto avanti di lui , e di due , o tre Testimoni , come può vedersi nella Decif. 146, al num, 13. avanti la S. M. di Aletlandro VIII. e nella Decif. 128. al num s. avanti la ch. mem. del Signor Card. Caprara. Ma quelta opinione viene spiegara, che abbia luogo non nel Sacerdore, che per accidense ha intefa la Confessione Sacramentale del Tettatore, ma nel di lui Confeilore ordinario, valurandofi molto la confidenza, che ha ciascheduno nel suo Confessore ordinario; e ben potendos nel Confessore ordinario verificare le parole del Testo : coram Presbytero suo , come al nostro proposito ben osfervò il Card. De Luca de Testamentis, difp. 25. num. 22., e spiego felicemente la Ruosa nella Decif. 372, dal num. 10, fino al num. 30, nella part. 9, al tom. a. Recent. Decif. 5a. num. 5. , e 6. part. 13. Recent.

o. E però mancando il Parroco, mancando il Confettore ordinario del Teflatore . per uscire da ogni imbarazzo, la vera causela si è , che il Capellano , ed il Confetfore non ordinario chiamino un Tettimonio di più. Valerebbe il Teltamento, fe folle tiato fatto avanti il Curato, o il Confellore ordinario, e due altri Testimonj. Non estendovi il Parroco, o il Confessore ordinario, ed ellendovi il Capellano, o il Confellore non ordinario, quetti non fi debbono contentare di due Tettimoni, ma tre vi debbono intervenire, fupplendo i due Tettimoni, che vi fono di più al difeno del Parroco . o del Confettore ordinario; entrando il Capellano, o il Confettore non ordinario nel numeto de' Teltimoni, egli con altri tre Teltimoni compie il numero de' Tellimoni richiesto in quello caso. La cautela e originaria dell' Abaie nella solenne repetigione al cap. Cum effes , num. 12. de Testamentis , ed è comunemente seguitala dagli aliri. Valens, ad tit. de Teftamentis b. 1. num. 7. . Rocca Difp. Jur. al cay. 40, num. z. , Paolo Rolli nelle citate Rifolugioni prasscabili ad cap. 25. num. 121., e feg., Ruggieri nell' Opera citata al lib. 1. Difp. 3. c. 1. num. 10., e feguenti .

10. Ed în ciò, che rifgurda le altre due quessioni promosse, la Decreta le Cum esser sistente e, che i Testimonj siano idunei; e benche nuo richieda, che siano idonei in superlativo gradu, in tal maniera che possiono anche i poverenti esser Testumonj idonei, purche siano unorati, come ben riflette il Rosi.

si nel cir. cap. 35, al num. 178., e seguenti, diremo però dovere i Teltimoni ellere michi, e non seminies, come ampiamente dimonier Monsignor Paguano nel cip. Cum effer al num. 2 e se seguente cip. Cum effer al num. 2 e se seguente cip. Cum effer al num. 3 e se seguente cip. Cum effer al num. 3 e se seguente concluidate como cilir cilido il Tettamento fatto avvani il Corato, o il Consessioni e cum o o il Consessioni con cilindo cip. ancorche il Testatore non solle gravemente ammalato. Avendo beni fatto Alessaro il il Testatore non solle gravemente ammalato. Avendo beni fatto Alessaro il il testatore con solle gravemente ammalato. Avendo beni fatto Alessaro il il testatore con solle gravemente ammalato. Avendo beni fatto Alessaro il il extrema seccini roluntate, mi esponendo il caso, in cui era consultato, e nun propoggiando la Risoluzione alla circoltaza della malatta, como ben argomenta il Card. De Luca nel cit. disc. 35, de Testamenti al num. 20., e prosegue il Monaccillo nel lib. 1., 31 tit. 10, Stroul, 10, num. 20

11. Dopo aver esposto quanto si ritrova nel Jus Canonico sopra questi Teflamenti, e dopo aver brevemente aecenato, quanto appartiene alle questioni, ehe si vanno sacendo dai Dottori nella materia, palleremo alla pratica,

ed alla ferie degl'ani, che concernono la pratica.

12. Volendo dunque un Testatore, non effendovi Notajo, fare il suo Teflamento nelle mani del tuo Curato, o del fuo Confellore ordinatio, debbono questi avvisarlo, che vi vogliono almeno due altri Testimoni, i quali siano maschi, e non femmine; e volendo qualche Testatore fare il Testamento nelle mani del Capellano, o del Coofetfore non ordinario, debbono quetti avvifarlo, che vi vogliono almeno tre altri Tettimoni. In sequela di cio dovrebbero, rigorofamente parlando, ricercarsi i Testimoni, facendo loro sapere, che debbono intervenire a tal' atto, coll'attettare a tempo, e luogo del medeumo : nel che confifte il Rogitus explicitus. Ma perenè alle volte non v'è tempo da perdere, se per accidente nella Casa, o nella Camera del Testante si ritrovano i Teffimoni, pollono i medefimi eller adoperati e fe fi può fare avanti di effi il Testamento, purche chiaramente ad essi il Testatore esprima la sua volonià, ed essi stiano attenti, per capite ciò, che dice, secondo la Regola del Testo ne'la L. Coram Titio de verbor fignificat. , ove così it legge t Coram Titio aliquid facere juffus non videtur prafente en feciffe, nifi is intelligat, , e purche non vi fia veruna fraude, consistendo nelle predeste errcostanze il = rogicus implicitus. riputato sufficiente dai Dottori nel caso presente, come ampiamente comprova il Ruggieri nel suo Trattato de Testamento canonico al lib. 1., difp. 3. cap. 4., num. 12., e 13.

13. Adunari i Tellimoni nel numero fufficiente, si deve dal Sacerdote innuare al Teflatore, che esprima avanti di lui, e dei Tellimoni ja su ultima volontà, non meno circa i Legari, che vuol sare per l'Anima sua, se li
vuol sare, che circa i Legari profani, se pur li vuol sare, non meno circa
gl' Escutori testamentari, se li vuol depuare, che circa l'istruzione dell' Erede, che è alsoluramente necessaria per la validità del Testamento, colle sostituzioni all' Erede, se ha genio di sarle. Porrebbe darsi il caso, che il Testareo eoppresso dal male non ossiste in grado di potere da se dir tutto, e che
avessis biospoo, che gli sossi suggestire qualche cosa, particolamente in ordine a' Leviestato al Sacerdote il suggestire qualche cosa, particolamente in ordine a' Le-

gati: ma vi vuol giudizio, e vi vuol cofeienza; dovendo il fuggerimento effere lontano da qualifuoglia privato interetle, e da qualfivoglia traude, conforme molto bene al noltro propofito avverte la Ruoia nella citata Bononien. Legator. al 5. Premiffo figuadem avanti Monfig. Rezzonico.

14. Espretta dal Tettatore la sua volonta avanti il Secerdote, ed i Testimonj, deve il Sacerdote scriverla di suo carattere, e dopo averla scrista, la deve leggere con voce intelligibile al Tettatore, e ai Tettimoni, corregendo fedelmente ciò, che il Testatore volesse, che fotse corretto; e scritta, e leita, come sopra la disposizione, la fara tottoscrivere dallo ttesso Testatore i Il Sacerdote pure la fottoscriverà : la fottoscriveranno i Testimoni, dicendo nella fottofcrizione tutti, di effere ftati prefenti all'atto; e fe il Curato fara quello, che avrà affiftito al Testamento, munirà il Testamento coll'imprimervi il Sigillo della Chiefa Parrocchiale; ed avendovi affittito o il Confettore ordinario, o il Cappellano, o il Confetfore non ordinario, questi vi porranno il loro figillo. Che se poi il Testatore non sapetse scrivere, o sapendo scrivere, non fosse in grado di sarlo, si tralascia la di lui sonoscrizione, e battano quelle del Sacerdote, e de' Testimoni; e se i Testimoni non sapettero scrivere, basta quella del Sacerdote, ed i Tettimoni faranno fulta Carta un Segno di Croce. giusta la pratica appresso il Monacelli nel tom, t, del suo Formul, legale alla formola 19., num. 41., e balla, che forto la Croce fatta di ciaschedun Teitimonio, il Parroco scriva, che è la Croce fatta dai tale, del tale.

15. Ĝi fono alle volle capitati alle mani alcuni Teltamenti feritti dal Caratto, o da altri del predetti Secrediti, fenza data del giorno, fenza atta del atto, e fenza ceptato, o da altri del predetti Secrediti, fenza data del atto, e fenza cepta del capitale del proposito de l'atto è diato fatto, e fenza veruna delle claubleo necetiarie nei Tettamenti i Parimente l'esperienza ci ha fatto vedere, che i Parrochi, o gli altri Sacerdoti, feritto che hanno il Teltamento, fei lo fono portato a Cata, a nulla di più hanno penafito ce dell'edopo io effi, o qualcheduto de Tettamoni morti, il Tettamento è rimafto pri vod i etcezzotone, e de fitato caufa di vivite llit. E però per levare di mezzo cili primo inconveniente, poniamo nel fine di quetta Intituzione la Formola, e colla quale la Parrochi, e gli altri Sacerdoti di potranon regolare nello ttendere i Tettamenti. E per riparate al feondo inconveniente, determiniamo, come in aporteli, determiniamo, come in aporteli, determiniamo, come in aporteli, determiniamo, come in aporteli dell'escali della della

16. Prù preflo che fia posfibile, e non mai più tardi di otto giorni, ado che fia trai ferrito il Tettimento, dovvià il Curato, o il Sacerdore untamente coi Telimonj comparire avanti il Notajo, dovrà portar icco il Teliamento dictodalogli, che quetto e un Tettimento fatto dal tale, che egli fedelmente ha feritto, efibendolo, acciocche lo riceva ne l'uoi Attt. Se il Teliamento fatto dal toto fottocritto dal Tettatore, e dai Tettimonj, non v'e verun bilogno, che il Curato, o il Sacerdote, ed i Tettimonj riferificato a minuto il contenuto nel Tettimento, giutta la Dezigi 1222, num. 6, e 7, e Dezig. 110. num. 20, e figeo avanti la ch. mem. del Card. Caprara, e balletà, che edit riconociono il Tettimento, e le propute fottotteratoni, e riferificano aver il Tettatore futu le disposiziona, ed i Legati, e l'Intituzione dell' Errede, come in elio Tettamento fi contrene. Ma le pui il Tettamento folle Italo crime.

to, e fortocritto dal Curato, o dal Sacerdote, ne fosse stato fosse concorne i Tessimonji fiosilero fostocritti e, emolto più se non avellero funo che il Segno di Croce, il Curato deve rifetite in voce quanto si contiene and Testimento; e lo stellio si deve fire dai Testimonj, separatemente uno dall'altro, secondo la Desis. 31, al num. 5, part. 16. Resent. Dopo aver riconoficius o la propria fostoferizione, o la Croce, totto ci cui stato feritto dal Curato il di lin nome; ed il Novajo deve sirvivere quelle loro deposizioni, unendole col Testamento, che gli è situ consegnato. Ed accioe che i N. vaj foranci possimo vedere, come debbono regolardi in questi Atti, se

ne efibifce una Formola nel fine di questa Ittruzione.

17. Sappiamo ancor Noi, che ciò non basta per l' offervanza, ed esecuzione del Testamento, essendo d'uopo per quest'effetto, che l'esame del Parroco, e de' Teltimonj fi faccia d'ordine del Giudice competente, e citata la parte, che vi può avere interetle, non effendo la riferita attettazione del Parroco, e de' Tellimoni, che un'aitettazione ad perpetuam, la quale non fa forza, se non è riperura d'ordine del Giudice ; e citata la parte, conforme al nostro proposito vanno discorrendo il Panimol. Decis. go. , annot. 1, , num. 20. , e fegu. , il Ruggieri de l'estamento Canonico al lib. 1. D fp. 2. cap. 1. dal num. 37. al num. 41., eccettusio il cafo, in cui per legittima confuetudine fi fotfe introdotto, che fenza nuova ripet z one de' Tettimoni avetfero i Tettamenti la loro esecuzione, e senz' altra pubblicazione si mettetsero all' Archivio, come bene offerva il Monacello nel Formolario legale al tom. 1, tit. 10, formol. 10, num. 24., ma crediamo non doverci Noi mitchiare in quelta faccenda, dovendoci battare, che i Parrochi, ed i Sacerdoti facciano quanto debbono fare dal canto loro, acciocche il Teffamento fia ben fatto, e non retti fepulto per colpa loro, rifervando poi agl' interetlati il fare il rimanente fecondo il configlio. che fara ad effi fomministrato degli Uomini prudenti.

#### Formola del Testamento, che si riceve dal Parroco, per mancanza del Notajo.

18. Nel Nome del Sig..... Adul &c. in &c.

N. N. del fo, N. N. della Villa di N., Territorio, e Diocefi di ..., fano per Divina Mifericordia di mente, fenfi, villa, loquela, udito, ed intelletto, mai indispolto del fuo corpo, e giacente in letto, non volendo effere prevenuto dalla morte, fenza aver dispolto del fuoi Feni, ha pregato di fua propria bocca, e colla fua viva voce me futoforefito, come fuo Parroco, per mancanza di Notajo a voler ricevere, e ferivere il di lui Teflamento, come in fatti alla prefenza del fottoferiti Teflimoni) a tal effetto chiamati, e pregati dal medefimo N. ho ricevuto, e ricevo tal Teflamento, fortivendolo di mia mano, a di lui dettame, per pofici acafegardo a pubblico. Notajo, col qual Teflamento etto N. ha dispolto, e dispone di tutti i suoi Beni, ed effetti nel modo, e forma fesuente, cioè:

Raccomanda in primo luogo detto N. Testatore l'Anima sua all'Altissimo Onipotenie Iddio, implorando l'ajulo di S. D. M. particolarmenie nel punto di sua morte, per potre facilmente pallare agli eterni contenti.

Al fuo Corpo, divenuto che farà Cadavero, ordina fi dia fepoltura nella Chiefa N., e che in suffragio dell' Anima sua siaogli celebrate Messe.... Irem per ragion di Legaro, ed in ogni miglior modo &c. lascia a N. la

fomma di ....

In tutti poi gli altri suoi Beoi Mobili, Immobili, semoventi, Robe, Ragioni, ed Aziooi sì presenti, che d'avvenire, detto N. Testatore di sua propria bocca, e colla fua viva voce, come fopra, iffinifice, chiama, oomioa, dichiara, e vuole, che sta Erede N. Figlio di N. della Villa, o Comune di N. liberamente, e con piena ragione; (o pure colle fostituzioni, e Leggi, che parerao o al Testatore, le quali si dovraono chiaramente notare.)

Commitfarj poscia, ed Esecutori di quest'ultima volonià, e Testameoto. detro N. N. deputa i N N., a' quali da, ed attribuifce facoltà di &c ( qui si notino le facoltà o generali , o particolari , che al Testatore parette di ac-

cordare ad effi . )

E questa detto N, ha detto, e dichiarato effere la sua ultima volonià, o Testamento, che se noo valetse per ragion di Testameoto, vuole debba valere per ragion di Codicillo, di Duoazione a causa di morte, e di qualunque alira ultima volonià, e Tettamento per effo in qualuuque aliro tempo, e modo faira ; code quella unicamente fi attenda, e fia inviolabilmeote offervata da' fuoi Eredi, e da oga' altro a cut fpetti, il tutto to ogoi miglior modo, che di ragione far ft poilla .

Alle quali cose tutte, e fingole sono stati continuamente presenti io detta Villa nella Cafa d' Abitazione di detto Testatore, cioè nella stanza, dov' egli fi trova giacente in letto, come foora, N. Figlio di N. della Villa N., e N. Figlio di N. della Villa N. Tettimoni di bocca propria di detto Tettarore, come sopra pregati. In fede di che mi soscrivo di propria mano, apponendovi anche il Sigillo della mia Chiefa.

# Formola dell' Atto della Confegna, che fa il Parroco al Notajo.

19. Il Reverendo Sig. D. N. Figlio del Sig. N. N. moderno Rettore della Chiefa Parrocchiale N., alla prefenza degl' infraferitti Tellimoni, affine di afficurare l'offervanza dell'infraferino Tettamento, ha dato, e confegnato a me Notajo un Foglio, jo cui ha detto contenerfi il Testamento, ed ultima volonià di N. N. abitante io sua Parrocchia (se tuttavia vive ; se poi fotse morto, dica ) abriante in tempo della di lui vita, e morto io fua Parrocchia, per esfo Reverendo Parroco, pregato dal detto Testatore di bocca propria. per mancanza di Notajo, li ....., del Mese di ..... Anno correote, ricevuto detto Testameoto in presenza di Testimoni in esso descritti dal medesimo Testatore similmente pregati, scritto di mano di esso Rev. Parroco fedelmeote, e a dename di deno Tellanore, che nel fare deno Tellamento, era beosì iofermo del suo corpo, ma sano però di mente, seaso, vista, udito, ed iotelletto; nel qual Testameoro dice aver farri i Legati, ed Ordinazioni, istituiti di bocca propria gli Eredi, e disposto in tuno, e per tutto, come si contiene in ello Tellamento, facendo iftanza di rogarmi della confegna di detto Tellamento, con porlo ne' miei Rogiti, il tutto in ogni &c., il tenore del qual Testamento è il seguente, cioè (si pooga il tenore.)

#### Formola della Deposizione del Parroco interrogato sopra il contenuto del Testamento.

20. E successivamente interrogato per me Notajo il suddetto Rev. Patroco sopra il contenuto nel Testamento, come sopra consegozionmi, egli col suo giuramento, mediante l'apposizione della maco al peno, secondo l'uso Sacerdotale, a delazione di me Notajo, ha risposto, come segue, cioè:

Nel Teftamento come fopra faito, e da me confegnatoli, deito N. Teflatore, premetla la raccomandazione dell'Anima fuz al Signore Iddio, ordinò la fuz fepoliura nella Chiefa N., ed in fuffizagio dell'Anima fuz Meffe

Laició per ragion di Legato a N. la formina di Scudi.... (e profeguifea ad accennare gli altri Legati, ed Ordinazioni, fe ve ne fono).

Suoi kredi poi univerfali di bocca fua propria, e colla fua viva voce infitul N. N. (e fe fece Sufinuzioni, o altre Ordinazioni circa detta Iffituzione, fi efprimano).

E finalmente deputó funi Commiflari, o Efecutori Teftamentari N. N., ed in tutto, e per tutto, come in ello Teftamento, quale to riconofco per quello fletio da me come fopra ricevuto, feritto, e fonoferitto, e munito anche del Sigillo della mia Chiefa.

### Formola della Deposizione de' Testimonj sopra il Testamento suddetto.

21. Indi detto Rev. Parroco indusse detti, ed infrascritti Testimoni al detto Testamento stati presenti.

Ed in primo luogo N. figlio di N. N. della Villa N., quale da me interrogato fopta il contenuto in detto Teftamento, ha eol luo giuramento, mediaote il tatto delle Scritture, a delazione di me Notaĵo ritpotto, come fegue: Nel giorno..., del Mefe..., dell' Anno..., eflendo fiato chiama-

to io Cafa di N. della Vulla, e Parrocchia N., dove egli fi trova infermo, il medefimo di fus bocca propria, e collà fua vuva voce pregò m.e. e. N. ad ellere prefenn al fuo Tetlamento, fiscome pregò il Rev. Stg. D. N. N di lui Parroco ivi prefente, per maocanza di Notajo, a ricevere detto luo Tellameoto, come in fatti detto Sig. D. N. N, quello ricevette, e fertile, fecando di Identame di detto Tetlatore, che in ello Tetlamento, dopo di aver raccomandata al Signore l'Anima fua, ordinoffi la Sepoltura &c. (e qui fifeguit a fertivere la Rijkolta di detto Tetlamento, come di laria praticato nella rilpolta del Parroco, foggiungen-dolf dal Notajo).

E motitato da me Noajo a detto N. N. Teflinonio il Foglio del fuddetto Teflamento, e quetto da ello Teflimonio bene ollervato, ed altrel bene olfervata la lottofictazione, o Segoo di Groce ai piedi di ello efiliteute fotto i fuoi Nome, e Cognome cantante, ello Teflimonio coi predetto fuo Giurannea.

ramento diffe: Quello appunto è il Teflamento di detto N. N., a cui io fui presente insireme coll'altro Teltimonio suddetto, ed io come tale lo riconofco: sopra le quali coste ècc.

Indi passerà il Notajo a prendere la Deposizione dell' altro, o altri Te-

ftimoni, che follero ffait prefenti, e s' induceffero come fopra,

Se poi il Tettamento folle fottoferitto dal Tettatore di fun mano, ficcome in quello non vi occorre ne l'estame del Parroco, a de de Tellimoni, ballerà, che quelli lo ricconoficano ficcondo la forma predetta, con foggiungere in per maggiori cautela, aver il Tettatore in et lo Tettamento fatue le Dispostazioni, Legari, Illituzione di Creduti, ed altro in tutto, e per tutto, come in etto Tettamento (fenza poi individuare de.).

Avertano il Parrochi, o chiunque altro fir à questi Inflamenti alla Forma del Cap. Com elles di efibriti in Achivio, dentro givrni 15, dal di , che li Inflamenti faranno stati firiti, e di fassi pagare dal Inflatore, o siri Eredi Paoli due, pr. sborlarii all' Archivisha y che sir il Inflatore sossi poveno, faranno il loro dittendi colla di un poveta, e si in tal caso il Archivisha dova ricevere il Inflamento

gratis .

# AD CAPUT XIV.

De Sacrofanclis Ecclefiis, & Altaribus , deque corum juribus .

N. XIV.

Citat. in eodem cap, num, 3.

Editto fopra l' offervanga delle Fefle , e rifpetto delle Chiefe.

## D. MERCURIALE PRATI dell' Ordine ec.

P Er dovere indispensabile del Nostro pastorale Ufficio siamo tenusi ad iavigilare fopra la condona di quelli, che sooo stati artistati dalla Divina Providenza alla Nostra cura, quindi ci readeremmo indegni dell'autorità, di cui e piaciuto all' Abistimo di rivestirci, se non ci adoprassimo con tutto il zelo del Nostro spirito, per togliere di mezzo al Nostro Spopolo gli ficandali, e per correggere i depravati costumi di quelli, che si dimensicano i propri soveri. Tra quelli, che meritano la più feria attenzione Nostra ogaun comprende effere gli abus, e corruste i attodore nell'osservanza delle Feste, ed il poco rispetto, che portati ai Sac, Fempi. Non intendiano con quelle Nostre ben giuste lagganze di apportare amarezza alcuna a quelli, che sono ubbistienti alle Leggi della Chiera, ma rinnoviamo loro la memoria dell' obbligo ttrettissimo, che ad effi correte, di mantenersi esatti nell'adempierle, nel mentre che eccitiamo i trasgreficio.

fori a desistere dalle loro gravi mancanze. Questi sono precetti, come ognuno hen sa, che Iddio riguarda con somma gelosia, come diretti a promovere il suo culto, e il suo onore, oltre il nostro spirituale vantaggio, e però grande deve estere il nostro impegno per mantenerne inviolabile l'ostervanza.

I. Iacrendo dunque agli Editi del Noltri Predecellori, ed in típecie a quello emanto per ordine dell' numediato Autecessor Nultro sotto il primo Ottobre 1775., non che alle dissossitato al tiposta il suodali di Monsig. Piazza, che vogliamo
come inferite qui a parola per parola in tono quello, che siguarda il precento
cella Santiscazione delle Felte, vinouvano tune le probizioni sun la quelli
circa le opere serviti, trassorti di merci, o generi di qualifisi sotte savori di artieri, mercatai, spaccio di mercanatir, tanto nelle bottephe, quanto per le sirade,
o sipaniendole per le piazze, vensita di vino, (e quetta sottanto nelle one de'
Divinto Offici) per cui eccitamo l'impegno de' respetiviti Padoni, accioche
si compiacciano di concorrere colla loto religioso pietà nel promovere il Divia
culto, e il prephiamo per le viscere di Gesto Critilo a Gecondare quelle Nottre
mire; proibendo tutt' altro, che risguarda la trassersione dell' enuoriaso precetto,
procedera alla escenzione delle pene comminate, tanto nell' indicato Editto, che nel citato Sinodo
Piazza.

II. Siccome abbiamo la confolazione di vedere, che in Città fi cerca dalla maggior patte di non contravventre a quelta fitettifilma obbligazione, e protentiamo di fenitre per tale docilità una vera confolazione, viene quelta turbata non poco dall'indocile capatibietà della gente di Campagna, pretib cui appena fi conofice un obbligo al tartofatto ad onta delle premurofe rimultrauze, e ammonizioni de' refpettivi Parrochi. Elfendo Nio occupati nel vitiare la Noi fra Diocefi, abbiamo intefi i clamori de' medelimi, per non aver poruto apportare alcun rimedio alla inolfervanza delle Fette nelle loro Parrocche. Stamoneceffitati pertanto a fare ogni sforzo, perche il culto di Dio fia rifipetato, fe non per amore di Religione, almeno per timore del caltigo, e delle pene, alle quali aflogetteremo i trafpetfori.

III. Ordiniamo desque, e comandiamo, che nessuno degl' abitanti della Campagna ardica di sue opere serviti di qualunque sone ne signori sissivi, e in ispecie intendiamo, che sia probito il sare carreggi con testie da soma, o bovine, tanto di comesibali, che di mobili, o di crivaggi, fieni, paglia, grano, e minuti, totto pena di uno scuodo per ogni volta, e per la periuna, che contraverrà, di carcere, ed altre ad arbinio, secondo cassi, e circultares. Nello stello modo il probibite il micierre, e battere il grano, nel con bessite, se altriminati, il raccogliere gran turco, o sia formentone, ed altri minuti, e batterit, es fendo quetto un' abudi unioletabile, che Noi vogliamo ad ogni cotto elitipare, protestando, che metteremo tutto in opera, per correggere una si perniciola corruttela.

IV. Ne pur vogliamo, che nei giorni di Festa postà raccogliesse l' Uva, o pestaria; ibattere le glianate, e altri franti i nei raccogliessi, estenco una vera conzacione del procetto; e chi contravverra, oltre la pesinta della roba battuta, o raccostra, quando tarà trovato in flagranti, sarà soggetto alla pena di uno feu-

feudo per Persona, e per ciascuna volta, e in oltre anche alla carcerazione, ed altre pene ad arbitrio. Chi poi non fara trovato tul fatto, sarà soggetto all'inquisizione, e si procederà ancora col detto di un sol tessimionio degno di fede.

V. Per la stessa ragione, e sotto alle istesse pene resta proibito il gramolare il lino, e la canapa, ranto ne giorni fettivi, quanto nella notre, che precede la Festa, o in quella, che le viene appretto, quando fin pattira la mezza norie del giorno feriale, o non fia ancora terminata la Fella. Porca molto contribuire la terra premura de'respettivi Padroni all' offervanza di queflo Preceito, giacche faranno forte più intefi, qualora fi moffrino impegnati a non voler rollerare ne' loro Coluni si gravi mincanze. Ci pertuadiamo dunque, che vorranno coanjuvarci in quella fanta opera, d' nnde ne ritura l' onore di Dio, e vantaggio gelle anime. Quelli poi, che indotti da uno fotitio di irreligione prefenatiero i giorni festivi cen amoreggiamenti scandalest, cen balli e giucchi pubblici a laranno puniti severanicine, olice alle inoicate pene. a tenute delle i Tuettive mancanze; molto più pir procederemo contro quelli, che giocallero nelle vicinanze delle Chiefe, sì di convorna, che di Città, a renore della disposizione faira da M. Piazza di fel, irem, nei sito Edino celli 15. Giogno 1761, Perche poi molti fono titati dail' occatione di abbandonarfi a quefii eccelli, proibiano firetiamente a ruiti quelli, che fino foliti di vengere commettibili, e di porrare giuochi di qualunque forte fiano alle feste in ispecie di campagne, the non aidifcaun da qui avault de companie più in delle leile . con qualunque fleumento da giuoco, e neuto meno di fiftarfi fu de ciniteri , o piagge delle Chiefe , o ne' contorni delle medifine , fotto pena della carcerazione , e perdira degli fletti urumenti, e commettibili elpotti al detto effetto, fe faranno tiovati ativalmente in trafgressione a oppure di uno sculo per ciatcheduna pertona, e votra, giacche ti procedera ancora contro cuttoro per inquifizione, come fopra, Incarichiamo inolite i Sig. Pariochi a non permenere, the final forta de geore fi fermi nel recruto delle lor Chiefe, denunciandoli a Noi , te mai non voletiero ubbidire . E fe troveremo , ch'effi chindano gli nechi lopra le maucanze de' loro parrocchiani, nun mancheremo di rimoroveraili delle loio colpevoli connivenze.

VI. si problice nacitre (uno le pene già preferinte à unit i coloni, o cafanti uel partiue, che fanno dalle retyenive cale, o positellion, and giona di totti i Santa, e in quelle di S. Michele Areangelo, equalmente che in turte le Pefte di prectivo, di caricare carri, o befte da Jona, pet i trappunare i lant paggii, culcaquat unto, che pur troppo oc acuit que giorni rutti trano lecito di contravvenire sfacciamanene al Precento del giorno fittivo, titic suoi appolitamene quelle opere fervili per le detre Extre. Noi pero puntitamo di non vuler utilerare un fintil abuto, e percito procederemo irrentifibilimencie al la eficuento en utire, o parte delle indicate peue, tecundo i casi, che accaderanno.

VII. E perché niuno puffa allegare în qualunque tempo l'ignoranza di quella Legge, comanoramo fitettamente a tutti i l'arrochi della Notira Diocé fi ni tuttimate, e fpiegare i pretenti Notiri Otdina ai loto l'artocchizati, e di

leggere ai medelimi questo Editto nelle Domeniche, che precederanno le Feste di S. Gio: Battista, di S. Michele, e di tatta i Santi agni anno, con initiete pet i Festia odit-vanza di quanto il ordina spora un ponto al interestante, sotto pen na di uno scudo per volta da pagassi da questi, che mancheranno nella detta pubblicazione.

VIII. All'osfervanza delle Pelte va amestio il rispetto delle Chiefe; quindi e, che raccomandiamo vivamente a nutti i Fedeli ella Nottra Daceti di andare alla Chiefa, e contenerá nella medefina con tutto il rispetto, e composteza, che richiede la Maestia di quel Dio, che in etia, come in propubatizzanie rispetto, e la reficio probiamo, a turi i Contadini, ed altre perfone di simil candizione, l'introdursi in dette Chiefe, con cetti, panieri, inevolit, con pollami, o uccetti di qualunque forte, forto pena della perdita de capi, come sopra introduti, il ritratto de quali applichiamo ora in beneficio delle respettive Chiefe, ove farano commelle le indicate mancazara.

IX. Si proibifee aneera di entrare in Chiefa con teu in capo, o berrette, e fenza veltino, o pure portaedolo fulle figalle, effendo una cofi indecentifiema da non tollerardi e però i trafgreffori faranco foggetti a pagare tre posì per ciafeuna volta, de quali ne applichtamo la metà alla Chiefa dove mancheranno, e l'altra metà agli efectuori. Eccettuando quelli, i quali avellero qualche incomodo, per cui non potetforo andare col capo foopero, ai qualif (riconofciuna la cauda legittima) fi darà liceusa gratii di portare o rete, o berrettimo decenne.

X. Nuno altreal fi farà lecito di portar nelle Chiefe, o ne' recinii di efe veruna forte d'armi da fuoco, ne tampoco di appoggiale si murti delle medefime, anche ellerni, futto pena della carcere, e di altre ancura corporali
a Nuftro arbitrio, e fopratutto della perdita delle armi, il cui prezzo applichiamo parimenti alle refestive Chiefe.

XI. Rianoviamo le proibizioni tante volte fatte, e dalla Chiefa in gene-

le pene già comminate, e da pagarsi dai respettivi Sagrettani.

XII Defiderando inoltre di vogtlere affatio ogni difordine dalla Chiefa di Dio, con andiamo, che le Sagre Funzionei finan onniamene terminate prima delle ore veniquatro, il in Città, che in Campagoa, rivocando ogni licenza, che portetile ellerio ottenusi in addietto. Qualunque Parroco adquaye, Rettore di Chiefa, Sagreflano, o Sacerdose, che ardirà di contravvenire a quella Noltra disposizione, oltre l'elifere a Noi respondibile degli Scandali, e (concersi, che potetilero nasfere, verrà punito colla detta pena di uno scudo, e di arre più gravi ad abitrin.

XIII. Ad oggetto poi di poter provvedere più facilmene a tutti gl'indicati difurdini, diamo ampla facoltà a qualquage di accufre i contravventori, ficuro di effer tenuto fegreto, e di confeguire il terzo della pena incorfa. Adbiniamo ancora qualquaque fecutore, a nche del Tribusola lacco, e uon diocefano, a far pegni, carcerasponi, effecusioni di animali impiegati nell'attuale lavro, p utrolta en da is relatavone nella Notita Custa, e fi tataporition i carce-

rati nelle Nostre earceri a Nostra disposizione, e a questi pure sarà applicato il terzo della multa, oltre la solita cattura.

XIV. Finalmente dichiariamo, che le licenze foltre ad accordars, secondo il Simodo Piazza al cap. 17. §. 10., dai Vicari Foranci, o Patrochi telepetivi, non si debbino ettendere che ai puri casi di necessità, quando un pradente timore di qualche danno imminente ciò citiga; avvertendo però, che una s'intende mai inclusi la licenza di far ragliari, e battere il grano in giorno schivo, o di trasportare i mobili, e masseria da una casa all'altra, e quella dia volta per volta a chi la ricerca, e non altrimento.

XV. Vogliamo, che il prefente Editto relli fempre affilio nelle respettive Sagrettie delle Parrocchie sono pena di paoli cinque, e che pubblicato, ed affilio nelle forme cousuete, obblighi ciascuno all'esana esservaza di quano in ello si ordina, e comanda, come se svile a ciascuno personalmente imimato.

Dato dalla Noftra Residenza quetto di 24. Giugao 1791.

M. VESCOVO DI FORLI'.

Ignagio Baronio Canc. Crim-

N. XV.

Cit. eodem Cap. num. 5.

Regole, ed Ordini da offervarsi dalle Chiese di Forti nel suono delle Campane.

Regole comuni per tutte le Chiese compresa la Cattedrale.

1. Per gl' Uffizi, o Agniversari fi diago i soliti segni dopo l' Ave Maria, purche non eccedago fra initi un quarto d'ora.

2. Per le Fette il fegno a mezzo giorno non oltrepaffi un quarro nel giorno ontavo avanzi la Fetta e re giorni (oli avanzi le Fette fuddette farà lecito, come volgarmente fi dice, di thormeggiare un folo quarro d'ora dopo mezzo dì, ed un' altro quarro folo dopo le ventiquatro ore. la altri tempe, e matfime di notte, non una mai lecitu di fonare a Fetta alla ditlefà, o di flormeggiare.

3. Quando nelle Chiefe fi celebrano le Fefte, non fi finoni oggi Mella, rifecendo di grave dilutro quel quati conitiumo tiono; am folo fia lecino dare i fegni foliti della prima, ed ultima Meffa, e della Meffa caniata, e nelle altre Mefa caniata, e nelle altre Mefa caniata, and propositi della prima del porti altre di quando i no quando i baltando il finono de ponti anetecedenti per anaustrate al Popolo la Fefta.

4. Per li Defunti adulti, anche Sacerdori, i foliti fegni del Transito non

paffino uo quarto d'ora .

5. Per il trasporto del Cadaveri si darà un solo fegno colla Campana alla disse fina pia qua pia pia pia pia pia pia pia pia disse a con dorzina per ogni Campana, e dopo di quelti si afectica un quarro d'ora, e posi in anderà a predere el corpo del Desiuno, cominciando a sonare alla disse anoma del compana, e dopo di quelti si appropria del mento del men

# Regole per la Cattedrale.

1. Segni del Mattutino, Offizio, o sia Ore, e Messa cantata, si diano, come è solito.

2. I fegni del Vespro saranno i consuesi, a riferva della Campanella, o Squilla, che dovrà sonare solamente un quarto d'ora, terminato il qual

fuono, vi farà un'altro quarto, prima di andare in Coro.

3. I fegni delle Litanie faranno due, ma affai brevi, con tutte le Cam-

pane, azgiungendo all'ultimo fegno alcuni botti, come fi pratica la mattua avanti Mattulino, e terminati questi botti, si aspetterà un quarto d'ota prima di cominciare le Litanie.

4. Per le Novene, e Tridoi si daranno due segni brevi con tutte le Campane, e dopo l'ultimo segno alcuni botti, come si è detto di sopra delle Litanie; e finiti questi, vi sarà un quatto d'ora, prima che si cominci la suo-

zione, fenza far altro fuono, o fegno colla Squilla.

5. Per le Proceffioni non fi noni alcun fegno avanti, folamente quando clec la Crose del Capinolo dalla porta della Chiefa, fi diounno unte le Campane, e fi continuti il fuono per fitto che la Proceffione farà uticita dalla piaza della fleta, Cattedrale, e fi ponti ripigliare il medefiumo fuono, quando la fuddenta Croce comparità novamente fulla flefa piazza, e fi terminerà, quando tutta la Proceffione farì tioneramente entrata nella detta. Chiefa: eccumperò la Proceffione farì lorieramente entrata nella detta. Chiefa: eccumperò la Proceffione del Corpus Domini, per la quale dovrà oliservară il Cemmoniale de Vefecivi. Per le Proceffioni poi d'airre Chiefa; perca la debita preventiva licenza, porti fonarfi folamente per tutto quel tempo, che la Proceffione palierà per la mentovata piazza della Cattedrale.

# AD CAPUT XV.

De dierum Festorum observatione

N. XVI.

Citat, cod. cap. num. 2.

# NOTIFICAZIONE.

## D. MERCURIALE PRATI ec. Vescovo di Forti ec.

L' Sige l'obbligo indifipentabile del Noftro Paftoral Ministero, che si procuri da Noi con intra l'estisacia possibile l'aumento del Divio culto, e l'estirpaziona degl'abus, che introdur si potessero coutro l'adempimento, e l'os

fervanza delle F-fle.

Sebbene fisé a questo da Noi sibalianza provveduto con l'ultimo Notifre Editio dei al. Giugno 1921, abbiamo però ono poco timore, che reltar pose fino inefficaci le Noltre premure, specialmente nella correate fiagione, in cui molte Femmine, occupandoli oell' Arre di tirra la Seta, a fianno lecito, fenza il dovuto riquardo alla Santià delle Felte, di profuorite, con volere fa effet trattenenti a mondate la Seta già tirana fui nafpi, e politre i bazzoli, praeticando anche tail pridinazione enle pubbliche fitade, e fulle porte delle risfettive case, coo grave scandalo, e mal' efempio, per cui sono a Noi stati fatti vary i rocci promo a Noi stati fatti vary i rocci promo a Noi stati fatti vary i rocci promo a noi propositi promo a noi stati fatti vary i rocci promo a Noi stati fatti vary i rocci promo a noi promo a noi stati fatti vary i rocci promo a noi promo a noi promo a noi promo a noi stati fatti vary i rocci promo a noi promo a noi promo a noi stati fatti vary i rocci promo a noi promo a noi promo a noi stati fatti vary i rocci promo a noi pro

Ond' e, che inerendo alle faprie disposizioni de' Nolti Antecestori, e al detro Notto Editto, e aponggiati a quanto ne hanno inculesto i Sommi Pontefici, e specialmente la fel. mem. di Bessed. XIV., e spresamente comandiamo a torti quelli, i quali tenzenno callaje da Seta o in quelta Chità, o si qualiturge luogo della Nolta Dioces, che non permettano mai adaleuna persona tali lavori, ne in pubblico, ne dentro le Cale ne' giorni Fellivi; ma la facciano algolaramente folipendere dalla mezza ootre antecedente, sino all' altra seguente mezza notte, sotto la pena di uno Scudo per qualunque volta, e per cialcheduna persona, che si invassite in flagranti, voltendo ancora, bet possa, unitamente alla relazione de' nesti escupio, voltedo ancora, un un testo possa, unitamente alla relazione de' nesti escupio, per si respona applicitamo ora, per un teszo agli Escusori stessi, per un altro terzo al Relatore, se vi satà, (il quale sarà tennus tegero) e per il resine a qualche Luogo pio. Con questo per ono intenedamo di probite, che in desti giorni fellivi si espongano al Sole i bozzoli, estendovi necessità di feccarii.

Etortiamo inoltre i Padri, e le Madri, e i Mariti di quelle Femmine, che

r'impiegano alle fuddette Caldaje, a non permettere mai alle medefime il portati di notte tempo ai rifpenivil lavori, e trazrichiamo la loro coficiona per i gravi difordini, che pofiono giudamente temerfi. E fe nullaoftante qual-neduna delle fuddette Donne fara rovana avanti l'Ave Martia del giorso a fuonare, cantare, girare, o fare firepito per le firade, fia efia fola, o accompagnata, e molto più fe fiar con Unmini, ai quali non tifpenti la cutto-dia della medefinia, farà da Nai pania a Natro arburito, fecondo la qualità della mancanta, e fenza che fia armenfas facula, o quereta alcuna,

A tal effetto faremo iavigilare i Nistri Efectori, mentre ci fla molto a curor l'impedire conali shufi, e il togliere per quanto fla in Noi l'occasione at bagordi, e agli featalil; e voglana, che fi utili operaje fi diportito ci alte circofinaza cona la dovut modeltia, p.p. ruo aggravare la propria Anima di peccasi, e per non incoorrare i gravi callighi minacciail, e tante volte arche efeguiti dalla Divina giutultza contro i profanatori delle fante Fette.

Avvertano duaque i rispenivi Padroni de' medes ni lavori, come anche Parenti, e Marni delle soddene operaje d'interesarsi tutti con sano crittiano aelo, per procurare l'osservanza di quella Nottra Legge, e per impedire

i molii gravi disordini, e la grave offesa del Signore.

Pubblicata che su la presente (la quale anche vogliamo, che dai Parochi della Ciutà sia letta quano prima in giurno seltivo in occatione della Mcs. se l'arrocchale), e a affissa net luoghi solit, vogliamo, che obblighi ciateano all'esius ostervaza si quanto qui si ordina, come te eseguna ne suste la personate instinazione.

Data dal Nottro Palazzo Vescovile li 30. Maggio 1792.

M. VESCOVO DI FORLI'.

Vincenço Milani Not. al Cip.

# AD CAPUT XVIII.

De Taxa Funerum , de Exequiis , O Sepulturis .

N. XVII.

Cit. eod. Cap, num, a.

Toffa de' Funerali per la Città , è Diocesi di Forli.

t. A L Curato, qualunque fia, fotto la Parrocchia del quale fia morto 71 Defunto, fi debba una libia di Cera: e quando auche la Cura fotse etercitata da due, o più perfune, nun più d'una libia fi dia.

2. Al Curato ad quem, cioè quello, nella Cura del quale va portato il Cadavere da qualene altra Patrocchia, se gli debbano Candele 15., dichiarando, che in nifiun caso un Curato solo possa fare queste due sigure, e pretendere tutte due queste porzioni.

3. Ai due Preti ultimi, che fogliono avere in mezzo il Curato, bajoc-

chi 7. per ciascheduno.

4. Agl' altri Preti bajocchi 4. per cadauno.
5. Al purtatore della Cruce Candele 4., purche fiz Religioso, o abbiz la
Cotta.

6. Per l'incenso Candele 4.

7. Per l' Acqua Santa Candele 4.

8. Per il palco, o Carafalco Candele se.

9. Ai Regolari lo flesso, che si e desto de' Preti; cioè 4. al latore della core, 4. a cia cua Religioso, e 7. per uno agli ultimi due, detratti i Curati.

10. Nell' efequiee, che alle volte fi tollerano di notte, fi debba dare la donoi a totti i Religiofi tanto Secolari, quasto Regolari, che intervergono alla Proceffione funerale, e queflo per il grande incomodo, che patificono. Per le cofe poi, che non fono fuggene all' incomodo, come Campson, lacceofo, Acqua Santa, Palco &c., non disfi altromenti la doppia. Dichiarando il tempo di notte intendetti dall' Ave Maria della fera fino al levar del Sole del giocno fegurori.

11. Il aumero de Preti, Monaci, ed altri Regolari fili agl' Erroli del Definno il deputatolo; volendo, che fi anoulli oggio pietello, che fonandoti la Campana groffa, vogliono andarvi tanti, e tanti, ma che in tutto, e per tutto quanto al detto oumero fi adempia la richiella degl' Eredi. Quando però due foli follero chiamati, oltre i Curati, a tutti due 7. biopocchi per uno.

12. Per lo Transito, o Ave Maria a doppio, che suona in Duomo per la

morte di un Prese Candele 16.

13. Per lo Traofito, o Ave Maria di un Sacerdote in Duomo, e S. Mercuriale Candele 8., fe fi fuona la Campana groffa: fe una delle Campane minori, Candele 4. Nell'altre Chiefe, quali fi hano, Candele 4.

14. Per lo fegno della Sepoltura, alla Campana grotta dei Duomo, e di S. Mercuiale: bajocchi 24., e Caudele 8: Nua voiendo però, che fi fuoni (e non a que Defunti, per li quali ne fanno iltanza gl' Eredi.

ni fe non a que' Defunti, per li quali ne tanno iltanza gl' Eredi.

Alla Campana mezzana delle fuddette due Chiefe bajocchi 12, e Cande-

le 4.

Alla Campana piccola delle medefime due Chiefe bajocchi 6., e Caudele 4.

Alla Campana di tutte le altre Chiefe, tauto pariocchiali, che non par-

rocchiali, bajocchi 12., e Candele 4.
15. Alli Becchini, che portano nella Bara il Cadavere, Candele 8. per

ciascheduno. Ouando poi uno solo porta un Putto. Candele 12.

16. Alli Bauuti, che portano le Torce, se ne portano una sola per uno, si diano per ciascuno Candele 2.; se ne portano due per uno, abbiano due Candele per Torcia.

17. V

- 17. A quello, che depone il Cadavere nella Sepoltura, se è di un putto porraio da un folo, se gli debba mezzo paolo; se il Cadavere è da Bara, ua paolo.
- 18. Alla Compagnia de' Batruti per la Croce Candele 4., purchè fia portata da un Fratello con la Cappa : per la Bara Candele 12.

10. Al Matfaro di etfa Compagnia in abito di Cappa Candele 7.; e fenza Cappa nulla.

20. Volendosi souerrare il morso, il Ressore della Chiesa, o Curaso Cap. pellago, o Sagreitano, o altro che fia, non potfa levar dal Cadavere altro che il Cappello , o Berretta, Guanti, Pianelle, ed alle Femmine il velo. Quanto al superfluo de vettimenti, nol tolga, senza special consenso degl' Eredi.

21. Celebrandoti l' Officio a un D fuuto con la Metfa cantata nella Cattedrale, fi debbono alle Dignità, se affittono, cioe Arcidiacono, Prepotto, Arciprete, e Primicerio, candele 7. per uno. Ai Canonici candele 6, per uno. Ai Manfionari, ed aliri tuiti, che intervengono Candele 4, per uno. Al Cautore, o Ebdomadario, Candele 8., e la limofina doppia della M. ifa. Al Diacono, e Suddiacono Candele 4. per uno, e la limofina femolice.

22. Nett'altre Chiefe tanto Secolari, quanto Regulari fi otlervi lo fleffu : intendendoti però, che le 7, per le Dignità non vanuo date ad altri titolati. che al Superiore della Chiefa, o Conveon, come Abaie, Priore, e Sottopriore, Guardiano, e fimili, quanto però affictono, e non fiano effi il Cantore della M ifa foleone ; ed a min gi' altri candele 4. inditimamente .

23. la campagna per la fepoliura, feuza le feminie, al Curato fi debbono paoli cinque; con le festime paul. 8.

Agl' airri Preti, fenca le fettime, bajocchi 12. e mezzo; con le fettime balucchi 25., compreta la limufina della Milla.

Per li Putti però toferiori al tettenoio, al Curato pagli tre a agl'altri Preti proli uno. E per li Puni defuni colta Madre, fi ofservi ciò, che vien prefermo in quelto Sinudo a pag. 45.

Dichiarando, che quelta l'assa vaglia per tutta la Diocesi egualmente. 24. Ordiniamo in fiue, che le candele nou fiano di minor pelo di quel-

le . delle quait ne vanno 30. alia libra .

E quetta Tatla fia otservata puntualmente da tutti i Parrochi , fotto pena di feudt due per la ptima volta, ed indi maggiori ad arbitio &c.

#### N. XVIII.

#### Citat, eodem Cap. 2.

Regole da offervarsi in tutti i casi, che si sogliono dare nell' accompagnare Defunts, e nel sur loro l'esquie, sin concorso di più Parrochi, e sistema que la compagna de la compagna de

1. Quando il Defanto di una Parrocchia va fepolto le altra, il Parroco ad quem, si porti alla Parrocchiale del Defanto: di il col Parroco del medemo, vada processionale alla casi, dove e il Casavere; il Parroco a quo lo aspetga con l'acqua lottrale sinuoni il Miseres, e ponendosi a mano dettra del Parroco ad quem accompago il detto Cadavere alla Chiesa unuolante; e quella precedenza si dia sempre al Parroco a quo. Lo stetuo si pratichi per il Fancolli tanto tra due Parrochi secolari, quanto tra un Parroco secolare, e l'altro Repolare.

2. Se la Chiefa tomulante noo è parrocchiale, ma è intra limites Paraccia, que a li proprio Parroco fà le efequie. Se dei altar Paracchia, il Patroco a que municipi in Chiefa, e cantan l'antifona Subvenire, il detto Parroco a que con tra l'Arguiern, e poi partirà. Se pou totec Chiefa dei Regolari, que chi pure anderanno a prendere il Parroco a que alla Chiefa di lot, di il alta cità d. Definito, e il Parroco lo accompagnera nella Chiefa da unuilatore, a la norma della Conflutazione di Bened. XIV. (1) e confortudine qui vigene, proedendo i Regolari per orduce da naziantia, i econdo i i folito delle Nuller procedinoi, quaudo tiano invisate più Communia Religiote, alla aliociazione del Capavere, e do nesevando il contorto.

3. Intervenenda il Capiuloi della Cattedrale, niuno pofia alzare la Cree fuori dei necetimo. E i o quebto essi il Farreco della Cantedrale anderà in mezza agl'oliuni que Mantionari del Coro (x). Cl'altri Parrechi, dandoti il corio, che debano intervenie a sali Procettinoi, abbano in i potto dopo tuni i Sacendori femplici, immediatamente dopo gil ultima Manfionari, e il Parroce della Cantedrale, E quedto s'intenda tanto quoco il Defuno e della Parrocenia della Cantedrale, e da e in quella lepoltuano, quanto terli medelimo fia di altra Parrocchia, e vada a tumunati ni quetta, o na altra Cheta.

4. Intervencedo alta Proceifique fuoebre una, o piu Compagnie laicali, ognuna tenga il fuo potto di Buctaunia, a tenore di quello, che viene difipullo nel Stundu Prazza cap ao, n. 27., e i retpettivi Cappellani vanano al luio potto tenza fluta. Per il relio ŭ operi quanto fi e preterito al num. 2.

5. Se

(2) S. R. C. 10. Mars. 1714.

<sup>(1)</sup> Frettofus Kelat in Syn. Piagga, in Append. ad Cap. 23. n. 3. pag. 178.

s. Se uno di Città per accidente muore in campagna (et e contra) essendo nella diflanza di tre miglia fi ofservi quanto prescrive il detto Sinodo Piazza cap. ao. n. 17. Vogliamo però , che se il Parroco a quo non va all'accompagnamento del Cadavere, non possa percepire emolumento alcuno i il che si praticherà allorche il Parroco ad quem lascia (se la libertà all' altro Parroco di seppellire in propria Chiesa il Defunto, giacche non avendo egli nessun incomodo , peppure è dovere , che percepifca emolumento di forte alcuna.

6. I Servi, e le Serve per consuerudine si dichiarano spertare alla Parrocchia de Padruni, dove muojono; ne il Parroco del Domicilio (avendone in altra

Parrocchia ) porrà pretendere l'associazione.

7. Gli Scolari pure forestieri appartengono alla Parrocchia, dove abitano. 8. Quelli, che in qualunque maniera sono addetti al servizio di qualunque Caía, o per Ministri, Computisti, Segretari &c., s' intendono compresi nel num, 6., purche di continuo abitino nelle Case, nelle quali hanno impiego.

g. Nell'affociazione de' Forestieri, che non habbiano elesta la sepoltura, i quali competono alla Cattedrale, se vi concorrellero due Parrochi, si otser-

vi il preseritto al num. 1.

10. Morendo qualche Zitella in Monastero, se ha eletta la sepoltura nella Chiefa del medefimo, il Parroco del Monaftero, e quello del Domicilio, riceveranno il Cadavere alla porta del medefimo, feppellendofi nella Chiefa esteriore, e lo accompagneranno in detta Chiefa. Ma seppellendost nella Chiesa interiore, non v'intervetrà alcun Parroco, ma si dovrà la Quarta al Parroco del Domicilio. Dovendofi poi seppellire nel tumula gentilizio, o nella Parrocchia del Domicilio , si osfervi quanto si è ordinato al num, 1,

11, Morendo una Zitella in qualche Confervatorio si otfervi il folito, Se poi moriffe fuori del medefimo, anche cun animo di ritornarvi, fia seppel-

lita nella Parrocchia del Domicilio, e si pratichi come negl'altri cast.

1a. Allorche muore un Laico cafualmente efiftente nel Monaftero di qualche Regolare, che non appartiene alla Religione, o Couvento, il Parroco del Domicilio abbia diritto di andare a prendere il corpo del Defunto al Monaffero, infieme col Parroco a quo, e condurlo alla propria Chiefa, quando il Defunto non abbia eletta la fepultura nella Chiefa del Convento, perche in quel caso il Parroco del Domicilio deve avere la quarta soltanto.

13. Dopo l'affociazione del Cadavere il Parroco a quo con i Religiosi invitati fogliono partire dalla Chiefa tumulante; ma fe fotfero invitati a dire il Notturno, o Ufficio de' morti presente il cadavere, abbiano lo ttesso potto, che loro compete nelle Processioni, tanto nel sedere, quanto nell'intonar la antifone : e percepifcano gli stessi emolumenti, che sono offerti dagl' Eredi del Defunto, fenza poter pretendere di più per qualunque ragione, eccettuato il Parroco del Domicilio, cui fi deve la fua quota, oltre la li nofina offeriagli per l'affitteuza all' Ufficio, in cafo che fia richietta o dal Defunto, o da' tuoi

14. Circa gli emolumenti vogliamo, che si osfervi la Tassa Sinodale, come sta notata in quelta Appendice pag. 150. in tutto, e per tutto, e da tutti ugualmente . talche non fi dia più in una Parrocchia, e nicao in un' altra, feguaramente per i Sacerdoti, e Religiosi, che accompagnano il Cadavere, fotto le pene comminate nel Sinodo.

15. Quello che si è desso per gli adulti, abbia luogo rispettivamente au-

cora per i Fanciulli.

io. Negli Uffizi generali fi offervi il fulito, e si dia la doppia a tutti i Parrochi, non ellendovi ragione alcuna di fottrarla ad uno, quando si suol pagare a tutti gli altri.

r. I Becchiai offervino estatumente le solite coaveazioni nell'intervenite al sunere, e dare sepoltura si Desunti. Non presenteano le regule sittate dal Sinodo Piazza, cap. XX. n. 24.; e per curare i Cadaveri di quelli, che non sono affatto miserabili, ma che vivono da' poveri, e nulla postegono, non postano presendere più di ire paoli, solito pena di carette, ed altre ad arbitrio.

Vogliamo, che le suddette Regole si offervino puntualmente, fotto pena di uno scudo per la prima contravvenzione, da pagarti da ciascuno refrattario,

e di altre maggiori per i casi reiterati a Nostro arbitrio.

M. VESCOVO DI FORLI'.

N. XIX.

Cit. eod. Cap, num. 6.

Altri Ordini di Monfignor Vescovo Piazza per i Funerali, i quali da Noi si rinnuovano.

Con forpreta non ordinaria intendemmo ne' meß trascorsi, che in questa Notira Diocesti non era fedelmètre entervara la Triti dei Funterali fiaira da Monta Diocesti di fel. mem., e tiporita nel Notiro Sinodo Diocestino, perche quali ogni Patroco formava una Triti arbitutaria, con pregluetiano de Patrocochia di Composito porte partococ, che deducesti in ifering tuttociò, che a quello proposito porte va, e fipera; e a voce commociale al sito rispettivo Arciprette, e Vicario Fortanco quel di più, che avrebbe stimato opportuno di suggerire; e io feguito avrendo avani di Nui congregara ii fuddenti Arciprete, e Vicari Fortanco quel di di Nui congregara ii fuddenti Arciprete, e Vicari Fortancia il di La. dello sprante, e uditi i loro sentimenti, ci determinammo nella maniera, che segue.

Primo. Quanto alle Primizie su determinato, che si tollererebbe per ora, che ogut l'atroco si valesse della misura, che presentemente ha, con che non polla mai in avvenire alterarla, a teoore del peso fattone in questo Vescovado;

Va e che

e che in ordine alla colmatura, e rafura fi pratichi, come fegue, cioè, che chi efigerà tre quartarole da un follo Contadino, le due prime fiano rafe, e la terza colma; Chi ne efigerà due, la prima fia rafa, e l'altra colma; e chi ne efigerà una folla, quetta fia culma; dove poi fi colluma efigerle tutte rafe, quetto coltume non ootig altrarifi.

Circa ai funerali fu ortel la feguente determinazione, cioè, che niun Parpopisa efigere per li Defunti adulti fecolari più di paoli cinque, compreso l'accompagnamento, ma fenza Meisa; Che fe diranno la Meisa, abbiano in

tutto paoli ono, fenza poter pretendere utenfili.

Che se il morto adulto serà Sacerdone, abbia cinque bajocchi di più, cantandosi però tutto l'Uffizio de' morti, altrimenti non pottà etigersi più di quello, che si esige per gli adulti Secolari.

Ai Presi femplică, ancorche fano Cappellani de Parrochi, nei Funerali degli adulti Secolari, non fia lecito di efigere più di bijucchi trena, compre fa la Meia, e l'accompagnamento; e fenza la Meia, bijocchi dicifetue e mezzo, purchè effettivamente accompagnino il Murto dalla Cafà di lui alla Chiefa.

Circa alle fettime, non sa lectio al Parroco esigere più di bajocchi trenta, i quili si debbano per la Micsa, di mosto che non celebrandola, nulla dave avere. I Sacerdoti semplici poi non possano pretendere più di dodici bajocchi e mezzo per la loro Micsa, eccettuata la Congregazione di Sadurano, in cui per le sole Settime sogliono i Sacerdoti semplici esigere bajocchi quindici, la qual consieusiane si tollera e cio, che si dice delle settime, debba insendere sanche del giorno terzo, quarro, o missessimo.

In tutti gl'Offici, o si facciano dal particolari, o si facciano dalle Compagole, eziandlo del Purgatorio, al Parroco per la Mesa non ti diano piu di trena bajucchi, senza, che possano pretendere pagamento di utensili, e i Sacerdosi semplici non possano esgere più di bajocchi dodici,

Nella Coogregazione però di 5. Panerazio, cui va annessa anche Longana, possano i Sacerdoti semplici esigere in occasione de suddetti Uffizi bajocchi dodici e mezzo, attesa la confuetudine.

Per li Fanciulli minori di fette anni, detti Morti di Stola bianca, non sia lecito al Parroco di essere più di paoli tre, e ai Preti templici, se gli accompagnerano, si dia un paolo, e se non gli accompagnerano, nulla si debba-Se gl' Eredi di un Desuno, o Adulto, o Fanciullo inviteranno si solo Par-

roco, son gli fi debbano più di otto paoli, comprelà la Melta fe Adulto, e paoli tre, fe Fanciullo, ancorche ono vada in peefina dederii, di modo che al fiuo Softinoto per l'accompagnamento nulla fi debba. Se politre il Parroco gli treti del Defunto in viveranno anche il fiuo Softinoto o Cappellano, in tal cafo, ancorche il Parroco non vada in pertona ad accompagnamento figurate proprenda de comprenda del comprenda del

E per la Sepoltura di qualunque Persona, o adulta, o di età minore di sette anni, se si seppelliranno sa Cumitero, nulla possa esigersi; se poi si seppel. Liran-

Dove e la confiuerudine, che fi din la cera per i Funerali degli Adulti, non fia lectio al Parroco di eficere più di una libra di cera, comprefi quella, che deve arder fueli Altari, e quella intorno alla Bara, ed altresì quella, che gii fi di per tener in mano, e ciò intendeli anche di quelle Chiefe, nelle quaelli, che populati figliono fia l'offerta della cera nella Pasqua a over però non è tal conficerudine, non posì introduffi.

Per l' Esequie poi de' Fanciulli, ov' è la suddetta consuetudine, non possa efigerst più di mezza libra di cera, sono qualunque peretello. Non s' intende però proibito di preodere qualunque quantità di cera, che spontaneamente si porterà, o si offerirà alla Chiesa Parrocchiale dagl' Eredi de' Desunti.

Quanto al fuono delle Campane, si osservi il folito di ciascana Parrocchia, purche per parto non si convenga sira il Sonatore, e gil Predi del Destuto in qualche maggior somma, ove la mercede e tenue; ma non sia mai lecito e-ficere più di quindici bajacchi, anche per patto, o sono pretesto di consue-tudine, di modo che in quelle Chiese, ove era soltto efigers più di bijocchi quindici, la prefestre Legge dovia ciastamenea osservassi, e risussi il pagamento alla predetta somma di bajacchi quindici; e tutocciò s' intenda tauto rispetto al suono per il Fascilli di fatti, che per le Persone adulte.

Per la Bara, o Polco, Acquasanta, Incenso, e Croce al Parroco nulla fi debba; si lateia folamente in arbitrio degli Bredi di pagare qualche mercede da concordati al portator della Croce, il quale però dovrà portatla con l'Abbito preferitto dal Sinodo al cap. XVIII. num. 3.

Di veri poveri nulla fi eliga.

Quella e la Tafa; che dourt offervarii nella Nofira Diocefi, eccettuata la l'inia, e chi ardirà di contravvenire alla medefinna. Gra punito colla pena dal Sinodo preferitira, e inolitre perderà il fiolito emolimento; e quando que fio non ballaise a tenerlo in dovere, la pena fi acereferà a Notiva arbitrio. Comandiano altresi fiuto gravi pene, che fio offerru la provisionale determinazione rifipetto altre l'invisio, e ficcismo noto, che quella Legge obbligherà, chi vi ha inaterelle, (ubiun che i refigettivi Veraf) Feranei avranno a ciale di dono di si vi ha inaterelle, diuno che i refigettivi Veraf) Feranei avranno a ciale di ficcio di afficurarci in ifermo di avrala rafamella di ogni proco del loro Verariato.

Dato dal Palazzo Vescovile li 31. Maggio 1766.

M. VESCOVO DI FORLI'.

A D

# AD CAPUT XX.

De Sanctimonialibus .

N. XX.

Cit. eod. Cap. num. a.

Lettera della Sagra Congregazione Sopra le Monache.

Illustre, e Rino Monsignore, come Fratello.

Hantonope altre volte questa Sagra Congregazione, e specialmente sotte il di 28. Luglio 1708., abbia ordinato, che le spese occorrenti in congiuotura di Feste, e degl' Uffici, che si esercitano dalle Monache, si dovettero fate colle rendite de' Monatteri , nulladimeno e flato rappresentato alla Santità di N. S., che in molti Conventi quette si facciano dalle Monache particolari a conto proprio , dal che molti , e gravi inconvenienti potfono derivare , come la diffrazione dall' Orazione, e dat eulto Divino: l'occasione di trattare con troppa frequenza co' Secolari, e qualche altra inotiervaoza delle Regule : la foverchia follecitudine di acquiftar davara con pericolo di contravvenire al Voto della povertà , ed inoltre di mettere la angultia i loro Parenti , i quali per non foggiacere a replicate gravi spese, fi atteogood talora dal collocare ne' Monasteri altre Fanciulle, che oe avrebbero la vocazione. Perciò la Saotità Sua , la quale coo indefello Apollolico zelo affiduamente invigila a promovere il bece spirituale di tutto il Cristianesimo, ed ha specialnicate a cuore, che fempre più fi avanzino nella tirada della perfezione le Sacre Vergioi, parte la più illuttre del Gregge di Gesù Cristo, ha comandato, che fi rinnovino gl' Ordioi su questa materia altre volte emanati, e che s' infitta per l'esecuzione de' medetimi . Dovrà pertanto V. S. incaricare coo precetto formale di S. Ubbidienza a tutte le Abbadetfe, Priore, Vicarie, Camerlinghe, Sagrettane, ed altre Uffiziali, che non debbano in occatione o di Feste, o di loro Uttizi fare spela alcuna, o dare alcuo donativo, quaoiunque di poco valore ne alle Monache, ne alle Novizie, ne tampoco ai loro Superiori, ancorche Regolari , Confessori , Deputati , Fattori , ed altri I ffiziali , anzi nemmeno alla Chiefa, o Sagrettia; ma qualfivoglia spesa nelle sopraddette coogiunsure dovra onnioamente farfi colle rendite ge' Monafteri. L perche quelli non rettino di soverchio aggravati, Ella ingiuogerà tanto alle Superiore, quaoto ai Depurati, Sindaci, ed Economi di ciaschemuo Mooattero, che contiderato lo flato de' medelimi, itabilifcano per le fuddette ipele una precifa tomma,

che da Lei dovrà poi efaminarii, ed approvarii, perche sia propria, convenevole, e proporzionata all' Entrate. In caso poi, che qualche Monaltero sofsie così scarso di rendite, che non ostante tutta la moderazione ustata, non potelle soccombere a questo peso, y. S. ordinerà, che somministitato alle Monache del Deposito proveniene da Litvelli, o vitalizi quanto ad ello occurre per la loro necessificà religiose, il rimanenore s'impieghi nelle divisiate spese, consorme si dichiazio con altra Lettera Circolate de '35, Febraro 1906.

Ed affinché fi mantenge perpetruamente l'allervanza di quanto viene, conme sopra, presértito, comandet à spretifiamente, che fempre nell'elezione della nuova Superiora, debba in Capitolo leggeffi ciò, che aella presente Lettera
fi consinen. Dichiarando, che la Santità di Nostio Signore intende, che inviolabilmente debba il tutto otlervars da qualunque Monastero, benché estente,
privilegiato, privilegiatis filmo, e degoa di special menzione, eztandio faggetto
immediatamente alla S. Sede, ed anche dalle Case delle Oblate, quantunque
non afterte alla Claussia fosto la pena, in caso di contravvenzione, della privazion dell' Ufizzo, e della voce attiva, e passiva da incorretti ipio f.cho, e
da durate ad arbittoto della Sag. Congr.

Sarà duoque parte della di Lei l'aftorale follecitudine di proccurare l'efatto adempimento di quanto fi preferive, con dare fulfeguentemente avvilo dell' operato: e le prego da Dío le margiori profuerità.

Di V. S.

Roma 26. Gennajo 1742.

Come Fratello affeçionatissimo F. CARD. FIRAO.

C. Arciv. di Damiata Segr.

# AD CAPUT XXI.

De Fraternitatibus Lalvorum , & de Locis Piis .

N. XX.

Cit. eodem Cap. num 10.

Lettera della S. Congr. de' Vefc. , e Reg. al Vic. Capit. di Forli ..

Reverendo Signore.

VI trasmetto per comandamento di questi Estri miei Signori della Sag. Congr. de' Vesc., e Reg. l'annesso Memoriale dato a nome dei Priore, ed Officiali. del.

del Confervatorio degl' Orfani di codefta Città, affinche, dopo di avere fatti affiggere gl' Editit, diffintamente informi la ttella Sag. Congr. topta l'esposto, con esprimere il valore, e Rendite dei Beni, dei quali fi tratta. Il che fi llaria attendado infieme col suo parce.

E ficcome e maffima della S. Congreg , come più volte è flato scritto a diversi Vescovi, anche coll'oracolo Pontacio, che le offerte, le quali si danno per le delibere de Beni de Luoghi Pii, debbano effere di fomma certa , efolicita, e determinata, fenza mutura di condizione, o aumento eventuale, col quale l'Offerente sensa di aver per meno del giulto la cola deliberata, se non vi fiano maggiori Oblatori, e non prenderla per il giutto piezzo, fe da altri forfe offerto, quale intende superarlo col' augmento eventuale, contro la buona fede delle delibere, e con evidente pregiudizio de' Luoghi Pii; perciò questi Emi miei Signori, inerendo alla rifoluzione presa a mia relazione in una pendenza di Giovanni Marinelli colle Monache di S. Maria delle Vergini d' Atcolt, ed approvata dalla Santità di N. S. nell'udienza delli 20. Giugno pafsato, di doversi otservare come Legge la suddella Massima in tutto lo Stato Pontificio, mi hanno comandato di scrivervi, che negl' Editti dichiariate, che per quetto, e per li casi fusuri, in che si pongono all'incasso i Beni delle ( hieie, e Luogni Pii, fia per vendita, o fia per locazione, o Fufiieufi, o altro, le offerie il debbago dare di fumma cerra, feuza alcun augmenio eventuale. altrimenti un tale augmento û valurerà folo per unirlo alla fogina ceria offerta dallo stetfo Oblatore, e non per accrescerla all' Offerte degl' altri. Così dunque efeguirete, con dar luogo in oltre all'addizione in diem, in conformità del Moto Proprio della s mem di Benedesso XIV, per gl'appalti de' Beni Camerali, fra le sue Cottituzioni la 65. Tom. 1., adduttaro dalla bag. Congr. per le delibere de' Beni de' Luoghi Pii, alli qualt ii ettende il privitegio fitcate dell' addizione in diem, che nello Siaro Ponificio fi regula con dello Moro proprio ; e perciò le fiette Regole ti devono ottervare anche per i Luoghi Pii. E Dio vi guardi.

Roma 5. Marzo 1784.

Al piacer voltro.

I. D. CARD. ZELADA

F. Avv. Zuccari Sctto-Segretario .

# AD CAPUT XXII.

De Monte Pietatis , Hospitalibus , Nosocomio , & Societate Charitatis .

N. XXI.

Cit. eodem Cap. num. s.

Ex Concilio Romano sub Bened. Papa XIII.

Titulus XII. De Fide Instrumentorum.

Cap. L.

Bonorum Ecclefiassicorum Inventaria, infra annum conficienda mandantur, a Summo Pontifice, O ab Episcopis respective recegnoscenda, O approbanda.

Celefiastica Bona, que fane Christi, ejusque Ministrorum, & pauperum patrimonia funt, ut facrilegis ab ufurpatorum manibus vindicentur, & primævo fuo, ac legitimo juri reltituantur, in coque, prout convenit conferventur, officium, & auctoritatem nostram interpellant. Itaque, facro etiam approbante Concilio . & Motui proprio Nos inhærentes fel. rec. Sixti V. anni 2587, iufra cum aliis subjungendo, Capitula quæcumque, & Collegia, atque Ecclesiarum, & Beneficiorum eijam fimplicium , & de jure patronatus, Rectores, omnefque Hofolizlium, Confraternitatum, Congregationum ceterorumque Locorum Piorum, quomodolibet etiam exemptorum Adminifratores requirimus; eifque, & eorum fingulis, sub poena etiam interdicti contra Capitula, & Collegia ipsa, suspenfionis contra Ciericos in minoribus conflitutos, in virtute Sanctæ Obedientim pracipimus, & dittricte mandamus, ut infra annum, polt hojus Concilii promulgationem, Noftro respective, & Episcoporum arbitrio, ex rationabili tantum cauta, moderate prorogandam, eorumdem Nos Epitcoporum conscientiam onerantes, Bonorum omnium quavis ratione ad eadem Capitula, Collegia, Ecclesias, Beneticia, Hospitalia, Confraternitates, & Congregationes pertinentium, quorumque cura iptis, five in communi, five in particulari committa reperiatur, legale Inventarium conficere, & perfectum Nobis respective, ac suis Episcopis, infra idem tempus, pro recognitione, & approbatione fimul exhibere habeaut , & debeant ; fervata in omnibus methodo , & inftructione , quam , hic dabimus in Appendice .

# AD CAPUT XXIV.

De Usuris , & Contractibus .

N. XXII.

Cit. eod, Cap. num. 8.

Conflit, Benedicti Pp. XIV. contra Clericos Sacularibus negociis se immiscentes .

Benedictus Episcopus servus servorum Dei ad perpetuam rei memoriam .

A Postolicæ servitutis commissum Nobis diviatius officium assistum as admoner, ut ex prava hominum cupidiaise suborientia mala, quantum in Nobis est, provida sollicituidine coercennes, Dominaici Ovilis Giegym, superna opitulante graita, ad æteraum patrism diriganus. Sed præcipus cura contingist de iis, qui Ecclassistico Ordini adscripti, & ad sactions vius genus electi alitis in via falutis actuum suorum claritate puzlucere debent. Vehemente en im timidi, as folliciti sumus, ne ceteros Chittiscideles, quos pro gradus suit discontinum continum paratitate a coclessium rerum amore ad terena desideria avertant.

Cum isaque, ut non fine gravi animi Nostri mærore accepimus, vesana humanarum rerum cupiditas ita nonnullorum Clericorum invaferit animos, ut illicitam Ecclesiasticis negotiationem ad evitandas poenas adversus illam exercenses a S. Canonibus, & Apostolicis Romanorum Pontificum Prædecessorum Nostrorum Constitutionibus fanciias, sub alieni nominis velamine, Dei timore, Ecclesiastici nominis decore, & zierno suarum Animarum periculo posthabitis, temere, nulliserque exercere non dubitent; & quod palam temporalium pomarum metu aggredi non audent, quæsitis deinde coloribus, & vanis inanium rationum prætextibus clam efficere non timeant, quafi, vel Dei oculos, qui & illuminabit abscondita tenebrarum , & manifestabit confilia cordium , latere, vel Supremi Judicis, qui non fallitur, examen effugere possint: Nos attendentes, quod Clericus, qui tantopere mundanis divitiis parandis inhiat 1 coelestia despicere, & pro nihilo putare convincitur, & quod Clericus negotiatior ex inope dives, & ex ignobili gloriofus, tamquam peltis, ut Beatus Hieronymus doeet , fugiendus eft , ad exisiofam hujufmodi labem ab Ecclefiaftico coetu eliminandam, & ut Sancto Ecclefia Dei famulaini addicti, ab omni lucri cupiditate abhorrentes, fludeant bene agere, & divites fieri, in honis operibus thefaurizantes fibi fundamentum bonum in fuiurum, omnes, & fingulas Romanorum Pontificum piadecessorum Nostrorum piadictorum Constitutiones, illatumque quamlibet contra quoscumque Clericos illicitos negotiatores desuper quomodolibet respective cum omnibus, & singulis poenis contra eof-

dem.

dem Clerieos illicite negotiantes editas, quas Constitutiones hujusmodi, ac carum quamlibet præfentibus de verbo ad verbum, nihilo penitus omidio, pro insertis haberi volumus, motu proprio, & ex certa scientia, meraque deliberatione, ac de Apottolicæ potestatis plenitudine Nostris, innovamus, confirmamus , & approbamus , eifque , & earum cuilibet novum Apostolicæ firmitatis, & inviolabilis observantiæ robur adjicimus, illasque sic innovatas, cor firmatas, & approbatas, cum omoibus, & fingulis poenis in eis. & earum qualibet adverfus Clericos illicitos negotiatores hujulmodi contentis, ad Clericos illicite lub alieno laici nomioe quomodolibet negotiantes, petinde ac ft per se ipsos, ac proprio enrum nomine negotia ipfa illicita exercerent, omnesque, & singulæ Conflitutiones, earumque qualibet adverfus cos desuper edite fuitient, & in eis, & earum qualibet express, & ac nominati reperirentur, moit, & potestatis plenitudine præfatis, perpetuo extendimus, & ampliamus, illorumque omnia, & fingula bona fic ab eis alieno nomine illicite acquifita sub inevitabili spolii poena ad formam Constit, fel. rec. Pit Papæ IV. fimiliter prædecessoris Nuftri , que incipit Decens effe fubjicinius , & fubjecta effe volumus , & declaramus.

Ioluper ut in fortem Domini vocati, depolitis quoeumque mundanarum curarum onere, & humauarum cupiditatum impedimeniis Christum Dominum, qui propter Nos egenus factus est, cum estet dives, ut illius inopia Nos divites effemus, per calcatas mundi opes liberius, & expeditius fequamur, memores falutaris illius B. Apostoli moniti, qui clamat, & dicit: nemo militans Deo implicat se negotiis secularibus, ut ei placeat, cui se probavit, per easdem Nostras præsenies perpetuo valituras, motu, & potestatis plenitudine præsatis decernimus, ac pariter declaramus, quod fi aliquod negocium Ecclefiafticis illicitum personis, licet ab eis minime institutum, sed a laica persona inchoatum, & ad eofdem Clericos, five hareditario jure, aut quocumque alio titulo, five fingulariter, five separatim, five communiter, five conjunctim cum aliis bonis, & aliis concredibus, yel fociis laicis existentibus delatum fuerit, vel per se ipfos, corumque nomine proprio, vel per alios, aut alieno nomine, etiam per suos conmeredes, aut socios profeguasi unt, illud tlatim dimittere tencantur. Si vero negocium hufusmodi sine ipsius Clerici temporali detrimento statim dimitti nequeat, tune fi intra Italiam, Infulafque adjacentes existat Clericus, a Venerabilium Fratrum Nostrorum S. R. E. Cardinalium Decretorum Conc. Trid. interpretum Congregatione, fi vero extra Italiam, ab eadem Congregatione . vel ab Ordinario loci licentiam, illud ad aliquod tempus retinendi provito interim, quod negotium hujulmodia laico administretur, impetrare teocasur, diétaque Congregatio , aut Ordinarius loci , perpensis singulorum casuum circumflantiis, licentiam impertiatur, tempusque in eo ad idem negocium dimistendum præseribat; & st Clericus negocium præsatum, licet a laico, ut præsertur inititutum, abique licentia hujulmodi gratis femper fibi impertienda, aut illud ultra tempus fibi permiffum retinuerit, vel etiam intra tempus prædictum negotium per se ipsum administraverit, pro negotiatore illicito haberi, illumque omnibus, & fingulis, etiam spolii, pcenis pizsatis subjectum elle, motu, & potestatis plenitudine dictis, perpetuo volumus, & definimus.

A

Ac demum eo, quod fel. rec. prædecessor Noster Pius Papa IV. per suas litteres, quarum initium elt Romanus Pontifex declaravit, præfata Conflitutione super spoliis Clericorum, ob illicitam negotiationem a se edita, Prelatos, Officiales, ac alios Seculares, & cujulvis Ordinis Regulares Clericos, aliofque cujufcumque flatus, gradus, ordinis, conditionis, & præeminentiæ in Urbe, & Curia, ejusque diffrictu decedentes, tellandi tamen, codicillandi, & alias de bonis suis quibuscumque, quomodolibet disponendi, vel ad ipsorum proximiores , decedentibus illis ab inteltato , transmittendi facultatem , ex speciali Sedis Apostolicæ indulto, vel suorum officiorum privilegio, vel alio quovis titulo obtinegres, gullatenus comprehendi; & quod Paulus Papa V. pariter prædecetfor Notter per fuas litteras, que incipiunt In eminenti, Clericos cives, & curiales, five incolas hujus Noftræ almæ Urbis, tune fuæ, exemit a spolio, quoad bona ja eadem Urbe , ejufque diftrictu , intra decem milliaria confiftenția , etiam ex redditibus ecclefialticis per eos acquifita, unde dubitari contigit, an fuffragetur quoque ad evitandum spolium Camera Naftra Apostolica competens pro bonis ex illicita negotiatione provenientibus: Nos Conflitutiones Pri . & Pauli prædecetiorum Nostrorum præfatas, quoad bona ex illicita negotiatione hujufmodi a civibus, five incolis Clericis, cujufcumque Ordinis, ac dignitatis quibuscumque indultis, ac privilegiis munitis comparata, & in Urbe, eiufque diffrictu præfatis, & ubicumque existentia minime ad præmi:Torum effedum fuffragari, fed ilia fie provenientia Camera Noftra Apottolica vero jure ipolii deberi , periade ac fi Constitutiones Pii , & Pauli prædecessorum hujufmodi, ad pramistorum omnium, & fingulorum effectum impediendum, minime emanate fuillent, mota finuli pariter declaramus, & statuimus, dictatque Pii, ac Pauli prælecetforum Conflictiones, quoad præmitforum effectum fortiendum, plenarie abrogamus, & abolemus &c.

Datum Rome anno 174t. V. Kal. Martii Anno 1.

# AD CAPUT XXX.

De Judiciis , & Foro Episcopalis .

N. XXIV.

Cit. cod. cap. num. 9.

### EDICTUM DE FERIIS.

### MERCURIALIS PRATI Dei , & S. Sedis Co.

Q UUM summopere expediat celerem esse Causarum expeditionem, & ia id non parum instuat feriarum raritas, & temporis Audientia præsimitio, παιτί, ποιτί boni-

bonique ratio possulat , ut certam methodum his in rebus statuamus , & Litigantium commoditati consulatuus. Edicimus propterea hac Nostra perpetuo valitura Sanctione, Audieotiarum causarum possulac semper habendam horis przfiniendis in Tabella mox subaectlenda.

Quoad ferias vero, eas sautum, sive in Dei honorem, sive in favorem hominum servandas elle volumus, quas inserius recercibimus. Quod si seriis prædstis in hominum utilitatem derogari quandoque Ador optabit, id supplici Libello cassarum patroni, vel penecipales i pla Nobis feiant expositualadium. Hujusmodi autem derogatoria uon indigebit qui pro mercedibus, alimentis futrat, vel pro depositi repetitione aget, aut quum de carceratis rest etit, & fimilibus: quoniam in his causis feriæ, ut plurimum sine dispendio, nequeunt observari.

Eruot igitur feriari dies omnes sesti de præcepto Ecclesia, omnes dies Veneris in mense Martio, Dies Cinerum, & tres dies Rogationum. Feriæ i-tidem erunt a die S. Thomæ Apostoli usque ad diem Epiphaeiæ Domini inclusive, & 2 Dominica Palmarum, usque ad Dominicam in Albja.

In mense Januario .

17. S. Antonii Abbatis .

In mense Februarii .

4. S. Mariz ab igne, cum ejus Pervigilio.

In mense Martio .

15. S. Gregorii Papæ.

In mense Aprili .

25. S. Marci kvangelifæ.

In mense Majo .

4. S. Valeriani, & Sociorum Martyrum.

8. Appar. S. Michaelis Arcang.

28. Propter Votum Civitatis erga B. M. V.

In mense Junio .

11. S. Barnabæ Apostoli . 13. S. Autonii de Padua .

In mense Julio .

2. Visitatio B. M. V.

22. S. Mariz Magdalenz.

In mense Augusto .

z. S. Petri ad Vincula .

2. Propter Indulgentiam Portiunculæ. 28. S. Augustini Episcopi.

In mense Septembri.

10. S. Nicolai de Tolentino. 14. Exaltatio S. Crucis. 30. S. Hieronymi.

In mense Octobri .

4. S. Francisci de Assisio.
18. S. Lucz Evangelittz.

In mense Novembri.

a. Commemor. Fidelium Defunctorum.

21. Præfentatio B. M. Virginis.

as. S. Catharina Virg. , & Mart.

In mense Decembri.

6. S. Nicolai Episcopi. 7. S. Ambrosii Episcopi.

13. S. Luciæ Virg. , & Mart.

Hæ (ust Ferize in honorem Dei. In favorem autem hominum erunt a die Jovus ultima Brechnahalium, ufuque ad Dominiciam primam Quadragefimaz a die 24. Junii, ufque ad diem S. Jacobi Apoft. 25. Julii propter Melles ; & a die Baoun Viodeniarum, ufque ad trigiota fobiequentes dies. Ceteros dies omnes, dempiis przeddeis, forificos ci de deceromus, non oblitanibus quibufcumque conforeudinibus, fistaliuis, vel Conflictionibus in contrarium facientibus, quibus per prafentes omnion derogatum volumus.

Sequitur Tabella horaria.

In mensibus Januario, & Februario hora 15.

In meofe Martio hora 14, In meofe Aprili hora 12.

In mentibus Majo , Junio , & Julio hora 12.

In menfe Augusto hora 13.

In menûbus Septembri, & Octobri hora 14. In menûbus Novembri, & Decembri hora 15.

M PRISOCRIM POROLUMENT

M. EPISCOPUS FOROLIVIEN.

Vincentius Milani Cancel. Epifc. a Civ.

# INDEX

# RERUM NOTABILIUM.



A Bhatissa, seu Superiorissa electio. pag. 50. Abrogatio ponarum a Pradecefforibus latarum. 65. Absolutio a Reservatis. 23. Abstinentia in Quadrag, Vide Jejun, quadragesimale. Administratores Bonorum Eccl. , & Locor. pior. 38, 53. 56. Almonisio al Medicos luper dispensat. . Quadrag. 40. Adulti ignorantes necessaria ad Fidem . L 3.

Egroti quoad Eucharistiam Sumens. 9. & Seq., quoad Extremam Unction. 24. Attaria 37. , tegant, telis ftragulis, ibid. , plura Pallia non apponant. ibid. Arma in Eccl., aut ad earum fores, & muros. 37. Asportatio rerum vetita in dieb, fest. 40. 243.

Baptismus . 5. & Seq. , iteratio Sacrilega. 7. Baptismalis fons ibid. , & 45. Advertenta fuper Obstetrices , vel alios baptigantes in necessitate. 6. Non imponant. Nomina profana . 7., neque idem nomen pluribus ejusd. Famil. ibid. Rellarmini Doctrina adhibenda in Diacefi 4.

Beneficiati Clerici ad quid teneantur. 30., quando ad Fidel Prof. 2.

Reneficium non dimittendum . 25. Bestialitas inter Casus reservat. 21. num. 3.

Bibliopolæ quoad libros prohib. 61.

Blasphemia 61. inter casus reservat. 21. num. 1. Qualis denuntianda 62. Rona Eccl., vel Locor. pior. 38. 52. 53., & Seq. Inventaria. 127.

Cadavera Defunctor, quomodo fepelienda. 45. 150. 153. 155. Cambia 57., activa prohibita Clericis 50. 162.

Campanar. Sonitus 38. , 147. , non pulsent. nost. tempore pro Viatico deferendoibid. Campana Orat. rural, ne pulsent temp. Miffa parochialis. ibid.

Cancellarius Curia Episcopalis quoad Scripturas . 66., quoad Deposita ibid. , promercedibus recipiendis 66, 67.

Cano-

Canonici 32., & feq., quoad Fidei Profess. ibid., in Choro, & in Capitulo. 12.
32., non absint a choro, neque a Diwc. 32. 32. Monita S. Caroli pro Capit, & Canon. 132. Punstatorss. 32.

Capellani Ecclef. rural. recitent Actus Fidei Ge. 4.

Capitulum vide Canonici.

Caput detect. in Eccl. 37., velatum habeant Mulieres, ibid.

Carnium venditio, & usus in quadrag. 41., & Seq.

Cajuum Reservatio 21., O seq., Diacesis aliena 23. Pro sacra Panitentiaria adeunda , 20, 03.

Cathalogus Parochorum huj. Diac. 124.

In Sacra Chatecheft inftruendi Pueri 3. 43. Adulti ignari 3. 4.

Cause jufte pro dispens. in quadrag. 60.

Chorea quando , & quibus prohib. 28. 30. 41.

Clavis Tabernaculi. 13.

Clerici promovendi, 25., debent eff. confirmati. 8. Alfilineant a commendatiliti. 26. 115, Que requific aberte debeant. 112. Quod rationen fludiorum 39. Beneficiati. 8. 30. 31. Alfilinere debent a faltationib., a venationib. Uc. 31. 59. 163. Interveniant ad docend. Dolfr. chiff. 3. Interfent. C incumbant lestioni 5. Scriptur a. tohd. Cleric. vita, U hon. 119. Monita S. Caroli pr. Clero 130. Conffi. Bened. IVI. 162.

Codex Fidei Profess. 2., Baptizator. 6., Missar. in Sacrissis. 16.; Defunctor. 36., Depost., & Pignor. 66. Scriptur. in Concell. 67. Obblation. in Eccl. 35. Connatio Sprittualis. 7. 8.

Collationes facra . 63. , & feq. In Domo Miffion. 31.

Coloni, & Conductores Domor. in dieb. fest. 40. 143. Concionatores . 42., & feq., quoad Profess. Fid. 2.

Confessiones non audiantur extra Eccles. 109., non in domibus privatis. ibid. Confirmatio Confirmati. 8. Edict. pro Confirm. 86.

Confervatoria . Vide Domus , Domicilia .

Contentiones amoveant . 36. 44. 45.

Contractus illiciti 57. , & Seq. 162. In dieb. feft. 39. 143.

Convivia in Quadrag. 40. 61. Pro Sponjalib. 27. 28. Non illis interfint Parochi. 29. Convivia Parochor. 36.

Conflitutiones Synodal. 65. Copula inter Sponsos de futuro inter cas. reser. 21, num, 5.

Correctio Librer. 61.

D

Debitores in administratione Locor, pior. \$3.

Defunctor Cadav. 45. Eorum Legata 15., & feq. Denunciationes faciend. har. & blafph. 28. 62. Inffruetio . 103. Depofita Multarum , & Pignor. 66. Depofitarius earum . ibid.

Dignitates , & Canonici , quoad Profess. Fidei . 2.

Difpensation. in Quadrag. 41.

Diffilia amoveant. inter Parochos, & Parochianos. 1. Inter Societ. 51.

Doctrina Bellarmini in Diaceft adhil enda. 4.

Domicilia, feu Domus Pueror., & Puellar, 55., & feq. Qui, & qua admitti debeant. ibid. Inventaria . 161.

Dubia circa Matrim. Exteror. 118.

### E

Ecclefia . 37. & feq. Que habent Font. baptifm, 5. 25. In Ecclefiis quomodo homines, & mulieres ingredi debeant. 57. 143. Ear. bona. 38. 52. 161. Debi. ta reverentia. 143:

Ecclefiaftici tum Jaculares , tum regul. non debent admitti in Patrin. 7. Ecclefia. flicor. vita . 25., & feq.

Edielum pro Sacram. Confirm. 16. Pro observantia Festorum , & Ecclesiar. reverentia. 143. De Feriis. 164.

Eleemolyna pro Miffis 15. 17. 18. 45.

Euchariftia. g., & feg. I : quibus Ecclefiis fervanda 13., claufa in Tabernac. ibid. Lampas accenta ante illam, ibid. Quomodo, C quibus minifiranda, 10. & jeg. Quomodo plalendum ante illam exposit. 12. Sacerdotes ante illam tranteuntes . ibid.

Exequia mortuor, 44., & Seq. 153. 155. Taxa pro illis. 150., & Seq. Expensa Locor. pior. 51.

Exterorum matrimonia. 118.

Extrema Unetto . 23., & leq. A Parochis ministranda, ibid. Egrotis rationis compotes. 24. Aliquando etiam pueris . ibid.

Famuli , & Famula pro contrahendo Matrim, 27.

Feriarum Totella . 67. 164.

Feft. Jolemnior, in Anno 44. Feftor. obfervatio 30., & feq. Edictum pro illis. 143. 147. Fides , & Fidei profeffio . 2. Formula ejusd. profeff. 79. Notanta in Codice . 2. Famina , & wm. perfonati ne accedant ad Monial, 50, Quomodo ingredi debeant

in Ecclef. 37.

Fontes baptifmal. 5. 25. Formula trifeff Filet 79. Juram. praft. a provifis Benef. 81. Examinat. Synod.

82. Functatorum . ibid. -Forum Episcopaie. 66. 164.

Fraternitates Lattor. 11. , & feq.

Fraus in cambus. 57.

Fune-

Funera mortuor. 44, 250, 153, 155. Plurium fimul Cadav. 45. Stipendium. ibid. & 150. In Junerib. vitentur querela. 45. Ad ea Sacerd., & alii conveniant, ve-fle prepria. ibid. Mife. ibid.

## H

Harefis. 61., O ftq. Vide Blafph. Homicidium voluntarium, inter caf, referv. 21. num. 7. Homin., V. Famine perfonata ne accedant al Monial. 50. Honflas Clericor. 110. Hofpitalia. 21., O ftq.

### I

Joinn, quadrag., 40, C. feq. Differnfatio. 41.

Janari Dolfr. Chriffian., etam Adulti influri debent. 1, Nondum inftrusti, admitti nequenat pro Estrin. 2, neque at Eucharifficam menfam. 1, 4.

Incefius in primo, O fecundo gradu inter eaf, tefer. 2, 1 feb num. 2.

Indusquitie pro docentib. Dolfr. Chriff. 4, 22, O feq. Pro affociant. SSnum Sacram. 28, Vide pg. 11. 112.

Infantium Sepultura. 11de Exequia, Taxa Funer.

Jafuntium Sepultura. 11de Exequia, Taxa Funer.

Jafuntium Sepultura. 11de exequia, Taxa Funer.

Infantium Sepultura. 11de pro acquifit. Indulg. 111. 112., pro condends Teflam. 1151.

Interpretatio Synodi. 65.

Liventarium Locor. pior. 34. 127. 164. Scripturar. Cancellaria. 66.

Jurament, prastand, a provisis Beneficio , & ab aliis Officialibus. 81.

#### Ŧ.

Laitonum Fraternitatet. 51. Ø fc2. Jurgia non excitanda in illii. ibid. Lowpar ardens ante Tabernaculum SShii Sacram. 12. Lectio S. Sripurue in Catalorali. 3. Ecclefophic interfint eid. ibid. Legata pia 15. O fc4. Ø 132. Levalintum inter caft refer. 2. L. fub num. 0. Libri. Fule Cohies. Libri probibiti. 60., Ø fc4. Licentia legensii illos. ibid. Licentia concelenda pro operitus fervilib, in fcfi. 32. 140. Loca pia. 51., Ø fc4. Ecc. Bona. 18. Locatio, Ø vendito illos \$22. 52. Ludi probibet. Celerici. 90. prope Ecclef. 145. Tarticula contra Ludos. 119.

### M

Magalotta Taxa . 67. Magistri Pueror. , & Magistra Puellar. 4. 56.

Jura Ecclesiar., & Locor. pior. 38.

Matri-

Matrimonium . 26. . & Seq. Mediatores matrimonior. 28. Teffes . 115. , & Seq. , matrim exteror, 118. Medici quoad profess. Fidei . 2., quoad dispensat. in quadrag. 40. Merces non exponant. , nec vendant. in Fest. 39. 149. Ministratores Locor. pior. Vide Officiales . Miffa . 14. , & feq. , pro populo . 34. , in Orat. priv. 38., in Funerib. 44. , privatæ pro Defundt., & Votivæ. 17., Eleemofyna. 15. 17. 18. Perpetua non recipiant. 17. Miffar. Tabella 16. 132. Notif. pro Miffar. celebr. 90. Modeflia in Proceffion. 45. 47. Mohatra contractus. 50. Moniales . 47. , & feq. , quoad Vot. paupert. 49. 50. , quoad Confessarios . ibid . Legant Decreta in menfa communi. ibid. In earum Sacrifliis prohibent competationes Ge. Ibid., & 158 Pro admittendis puellis ad habit. 48. Chirograph. Clem. XIII. in Append. 158. Cedula Depositi pro vestiend. ibid. Non accedant verfonati. 50. Monita S. Caroli pro Clero . 120., pro Capitulo , 122. Mons Pietatis . 13. , G feq. Mulieres in Eccl. velato cap. 37.

# N

Negociatio prohib. Exclefiaft. 31. 59. 163.
Nomina profina non imponant. in collat. baptifini. 7.
Noficomia. 31. 50 feq.
Notificatio pro celebr. M. ffar. 50.
Novens. V. Tridus Sanelto. 14.

Mutuum. 50.

### C

Oblationes, que fiunt e Populo. 32:
Obligatio Conjitut. Synodal. 63:
Objerato Englist. 5 synoda. 63:
Objerato Effor. 30: D'Igel. 141. 149:
Officiales Societat. non eligant. nifi ilonei. 51.
Olema Informor. Vide Extrema Undito.
Opera fervilla in Eff. 39: D'Ige. 141. 149:
Oratoria rutalia. 4: 38: Enc. Camp. ibid.
Orlo Jacer. 25., D'Igel. 20: D'Igel. 111.

P

Pallia plura non apponant. Altarib. 17.
Paramenta sacra pro Missis celebr, 17.
Y

Paro.

Parochi, 31. Exercitia spirit, ab illis sa cienda, 35. Doceant Chatechesim 8, 4.

41. Repellant ignaros a Saer. mensa. 4. Eos non juvent trissm. pro assertion doitius, O fussistis. 26. Recitent Assure Saint Seec. Residentia, 34: 127.

Millam celobrent pro Populo. 135. Assure Congreg Societat. 51. Non interfint Conveyis Martination. 29. Mahaeute Sont. baptism. 5: Examinant Observices 6, V. Ies., O also qui in necessit. baptisquerint. ibid. Doceant Popul. shi io commiss. 41. 41.5 circa congration. fpiritual. 7. 8. Eor. curs pro chirronatia Fesso. 30: 142. 4 quand cultostan Shini Saeram. 11., quand Johann. Supplicat. 4: 18. 19. Frent contentiones. 36. 44. 45. Pracelentia inter illig., ibid., V. 27., quand Obstraines Popul. 35. In functions no superior. In contention of the conte

Pater, & Mater non poffint proprios Filios baptizare. 2. In necession ibid.

Patrimonium, feu Titulum pro Ordinandis. 25., & feq.

Patrini in Confirmatione . 8.

Peccatores publici non admittant, ad Sacr. Mensam. 11.

Percussio Patris, & Mutris inter cas. reserv. 22. sub. num, 11.

Perjurium in Jakcio inter caf. referv. ibid. fub num. 10. Personati non accedant ad Monial, 50.

Pia Ligata Def 15. , & feq.

Pia Loca. 51. & Jeq. Eor. Jura, & pecunia. 38. Officiales . 11. Pignora. 67.

Panitentiaria Apostol. 20. 93.

Frabenia Theologalis . 3.

Pradicatio Verbi Dei. 42. & feq. Pradicatores 2, 42. & feq., contra errores. 42 62.

Praficti, & Prafecte Locor. pior. 56. Processiones. 46., & seq. Quinam teneant. ad eas. ibid. Servetur ordo, & mo-

destia, ibid. Processio Funerum. 44.
Processus, & Script. abripere, inter cas. reserv. 22. Sub num. 12.

Processus, & Script. abripere, inter cas. reserv. 22. Jub num. 12 Profana nomina non imponant. in collat. baptismi. 7.

Professio Filei. 1., & feq. Formula ejusd. 79. A quibus facienda. ibid. Hujusmodi Profess. notent., in codice. 2.

Puellarum, G. Fueror. Domus. 55., O feq. Que, O qui admitti poffint in illis. ibid. Puella ibi degentes non exeant diebus professis. 56. Vitent frequentiam Populi. ibid.

Pueri doni baptizati. 6. Baptizatorum Codex. ibid. Pueri edoceant. a Parochis. 3...

U feq. Scire debent quil recipiant in Confirmatione. 8. Pueris quando consedenda Euchar. 11. Extrema unfiio. 24.

Punstatores in Capitulo. 32.

ų

Quadragefimale Jejunium. 40.; & feq. Pro ejusd. dispensat. 41i

Ratio

```
Ratio Audiorum pro Clericis. 20.
  Rectores Ecclefiar. , & Sacrifta pro cel. Miffar. 16. 17.
  Reluctio M far. 16. , & leq.
  Regulares Confessarii interfint Sacr. Collationibus. 64. Proceffionib. 46.
  Regula Domor. Puer. , & Puellar. 56. Societ. Charit. 55.
 Revila pro Sonitu Campan. 147., pro Funerib. 150. 153. 155.
 Refervatio Culium . 21. , & Jeg. Aliena Diac. 23.
 Re-uifira pro Clericis promovend. 113.
 R filentia Vile Canonici. Parochi.
 Reftiruro ficienta. 20.
 Revifores Locor vior. 53.
 Reverentia Ecclefiis debita . 143.
                                         S
 Sacerdotes facrificaturi. 14., O feq. Advena, O ignoti. 17. 18. Transcuntes an-
     te SShum Sacram. expifit. 12. Inte fint , & vacent Lectioni S. Scriptua . 2.
     Forum Sciencia . 25 , & Seg Alp obati at autiendas Confe, fiones non poffunt
     absolvere a casib. referv. Episcopo . 22. quamvis gaudeant privilegio Apostol.
 Sacrifia , & Rectores Ecclefiar. pro celebr. M: fa . 16. 17.
 Sanclificatio Feft 39. . & feq. 141.
Sanctimoniales. Vide Moniales.
 Sarcinis non utant . coloni in die festo . 40, 143.
Scripturas , & Proceff. abripere inter caf. referv. 22. Jub num. 13.
Sepulcra mortuor. 33. 133 155.
Sepultura in Eccles. Societat. 11.
Sequefira pro executione 66.
Societas Charitatis . 54: 55.
Societatibus pluribus non licet adferibi . 52.
Solomia inter caf referv. 21. fub nun. 4.
Sollicitatio. Contra follicitantes Conftit. Ben. XIV. 97. Ejusd. declaratio 99.
Sonitus Campanarum . 10. 38. 147.
Sponfalia . Vide Matrimonium .
Sportule. 66.
Stipendium Miffar. 13. 17. 18. 45.
Superioriffa, feu Abbatiffa electio. 50-
Supplicationes folemnes . 46. , & Seq. , SSmi Sacram. 13. Servetur ordo , & mo-
    deflia 46
Synodales Conflitutiones . 65. & Seq.
```

Tabella onerum in Sacrifliis. 15., & Seq. 122. Feriar. 164. Tabella horaria. 166. TaberTabernaculum S5hi Sacram. 12:

Taxa funcrum. 44. 150. 151. 155. Magalotta. 67.

Tela firagula fuper Altaria. 56.

Terminum profervatum. 66; 67.

Terminum profervatum. 66; 67.

Teflamentorum Regula, V infruellio. 135.

Teflamentorum Regula, V infruellio. 135.

Teflamentorum Aracchi conficienda. 16.

Toflurandi debent effe confirmati. 2.

Toflura patcat in Ecclefaflicii. 11.

Tridici Tridui, V Novene Sandtorum. 14.

Tritici tritura in die ffelo. 19. 147.

Turbe vitande in Societativu. 51.

#### V

Venatio clamorofa interdiffa Clerici: 10.

Venditore tarnijum in quadraga, 41., mercium in festis. 32. 144.

Venti Dei prasticatio. 42., Ø feq.

Venti Dei prasticatio. 42., Ø feq.

Vesti Dei prasticatio. 42., in festion festion festion festivation festivatio

Vidit pro Illiño, & Rino D. D. Dominiso Marchione Mancinforte Epife. Faventino Fr. PHILIP-PUS AGELLI ex Ordine Min. Conv. Sacr. Theolog. Doctor.

Die 3. Januarii 1793.

IMPRIMATUR.

Fr. Vincentius Zucchini Ordinis Pradicatorum Sacrae Theologia Magifler, Examinator Synodalis, Publicus Sacror. Canonum Professor ac Vicarius Generalis S. Osfic. Faventia.

# ERRATA CORRIGE

| Pag. | lin. |                    |                    |
|------|------|--------------------|--------------------|
| XII  | 20.  | trbinibusque       | turbinibusque      |
|      | 24.  | omues              | omnes              |
|      | 26.  | Petrtam            | Petram             |
| xv   | ı.   | Aoditores          | Auditores          |
| XVI  | 14.  | Glorla             | Gloria             |
| 6    | 28.  | testimonium        | testimonio         |
| 8    | ult. | prohibebuss        | prohibemus.        |
| 16   | 10.  | detengendam        | detegendam         |
| 28   | 14.  | eadem die          | eodem die          |
| 34   | 9.   | de ipfarum manibus | de ipsorum manibus |
| 43   | 33.  | præfumant          | præfumat .         |
| 46   | 8.   | in his ego         | in his ergo        |
| 46   | 8.   | Apostolici         | Apostoli           |
| 50   | 10.  | ob exteris         | ab exteris         |
| 56   | 22   | Præfectos          | Præfectas          |
| 57   | 4.   | Auri facra fames   | Auri sacram famem  |
| 66   | 13.  | termi num          | terminus           |
| 77   | 17.  | universo Clerum    | universo Clero     |
| 122  | 5.   | docere             | docete             |
|      |      |                    |                    |

Aliaque plura errata benigne Lector patienter corrige.

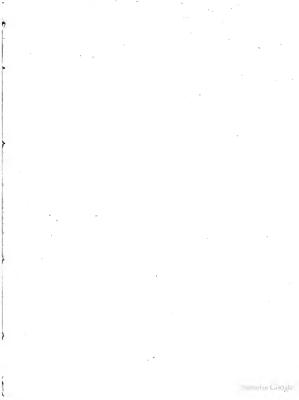



